





20,



Rue of Monini) A330

## PARNASO ITALIANO

O V V E R O

RACCOLTA DE POETI

#### CLASSICI ITALIANI

D' ogni genere d'ogni età d'ogni metro e del più scelto tra gli ottimi, diligentemente riveduti sugli originali più accreditati, e adornati di figure in rame.

T O M O XLV.

Non porta mai di tutti il nome dirti; Che non uomini pur, ma Dei gran parte Empion del bosco de gli ombross mirti.

Petr. Trionf. I. d'amore.

# I L RICCIARDET TO D I

NICCOLO FORTEGUERRI TOMO III.



VENEZIA MDCC LXXXIX

PRESSO ANTONIO ZATTA E FIGLI
Con Licenza de Superiori e Privilegio.

La virtà, figlio mio, poggia fu l'erto;

E non vi giunge chi non fuda e gela.

Rice. Cant. XXI.

#### A' SUOI AMICI

#### ANDREA RUBBI.

E Perche non potrò io , cortest amici , sul finir della mia poetica impresa, destare in me i liberi sentimenti di gaudio, e rivolgere a voi quelli di gratitudine? Perchè non potrò io sclamar coll' Ariosto all' ultimo canto? ,, Or, se mi mostra la mia carta il vero, "Non è lontano a discoprirsi il porto; " Sì che nel lito i voti scioglier spero " A chi nel mar per tanta via m'ha scotto; , Ove, o di non tornar col legno intero, " O d'errar sempre ebbi già il viso smorto: " Ma mi par di veder, ma veggo certo, " Veggo la terra, e veggo il lito aperto. Quanti scogli nel lungo viaggio! quante bonacce! quante sirene! Affrontai i pericoli de' corsari e de venti ; ho temuto il naufragio più volte; ma la vostra protettrice amicizia m' ha afficurato in fine della salute. Io ho amato i vostri consigli; ho percorso le vostre carte ; ho scandagliato, e ho dovuto dire sovente : avete ragione . Tutti , è verissimo , non avranno lodato la mia docilità; ma come temere che si biassimasse in me una virià? Errano i buoni, e ottengon pietà. I posseri si compiacerano de mici desideri, e adempierano il mio disetto colle lor cognizioni maggiori. La mia massima, voi già? I sapete, è quella di pregiard dell' altrui critiche, di non curar l'altrui satire, di trar prositto da propri falli, e d'insegnar agli altri, e a se siessi il sameglio. Non ricusserà d'usir le ragioni di chi con urbanità sa proporle: tenterò il messico dissicile d'apologisa, se sara opportuno. Tutto a ben dell' Italia, alla quale ho consacrato la penna e il cuore. Qual mercè dunque di zante fatiche? Cortessa mici, il vostro perdono. Mi vi raccomando.

#### NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

A Vendo veduto per la Fede di Revisione, ed Approvazione del P. F. Gio: Tommafo Mafcheroni Inquisitor General del Santo Ossiao di Venezia nel Libro intitolato: Raccolta dell' Opere de più celebri Poeti Italiani ec. non vi esse cosa alcuna contro la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e buoni Costumi, concediamo Licenza ad Antonio Zatta Stampator di Venezia, che possi esser stampato, osservando gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 12. Luglio 1781.

( ALVISE VALLARESSO RIF.

( GIROLAMO ASCANIO GIUSTINIAN K. RIF.

Registrato in Libro a Carte 11. al N. 68.

Davidde Marchesini Seg.

## REGISTRO DE RAMI.

Frontespizio — Pag. 1 — 50 — 67 — 9 128 — 158 — 190 — 221 — 259 — 39



Indi la testa gli recide e corre Verso il palazzo e va gridando : aprite Ricciard. CanXXI.

# RICCIARDETTO.

### CANTO VIGESIMOPRIMO.

I.

L creder, donne vaghe, è cortesia,
Quando colui che scrive o che savella,
Possa essere sospetto di bugia,
Per dir qualcosa troppo rara e bella.
Dunque chi ascolta questa istoria mia,
E non la crede frottola o novella,
Ma cosa vera, come ella è di fatto;
Fa che di lui mi chiami soddisfatto.

Rieciard, Tom. III.

I

Espure che mi diate piena fede,
De la dubbiezza altrui poco mi cale.
Queft' opera per voi da capo a piede
Ella formata: e so punto ella vale,
Estretto il suo valori voftra mercede,
Chi sa che un giorno ancor non metta l'ale,
E il mar trapaffi ? Io non sono indovino;
Ma preveggo felice il suo deftino.

HI.

Or fi torni a l'istoria, Sul ronzino.
Andava il nano, vo' dir Malagigi,
E Ricciardo a cavallo a lui vicino:
Quando sopra il terren veggion vestigi
D'un piè, che il fondo sembrava d'un tino.
Diec Ricciardo: o quelti son prodigi!
E se al piè corrisponde anche il restante,
O qual sarà costu grosso gigante!

Nè aveva fatti ancor cinquanta passi, Che nel voltare che facea la strada, Veggono un giganton, ma di que grassi, Che d'altro si pascea, che di rugiada. Ne le mani egli aveva un par di sassi Di mole immensa: e quelli son sua spada: Cón essi al buori Ricciardo s' appresenta, Che nel vederti quasi si sgomenta;

#### V.

E gli dice: chiunque tu ti fia:
O scendi prontamente da cavallo,
O torna addietro per la flessa via.
E Ricciardetto a lui: m' hai preso in fallo:
Che vo' gir oltre, e ritrovar la mia
Diletta sposa, senza cui m' avvallo
E vengo meno. E troncato il parlare,
Sprona il cavallo, e te lo sa volare.

Il gigantaccio allor con fitane note Urla, e il gran saffo in aria fa rotare, Non minore di quel ch' a Polibote Traffe Nettuno, e conficcollo in mare; Da cui poi nacque (e dico cose note) Un' isoletta di bellezze rare, Nifiro detta: ma il nostro Ricciardo Di Polibote: e ebbe più riguardo.

Ma s'io v'avessi a dire il modo appunto Che nel suggire quel colpo egli tenne; M'imbroglierei: so ben che non su giunto: O che l' masso per aria Iddio trattenne, O che l' cavallo a tempo egli ebbe punto; O che l' gran vento che dal colpo venne, Come esser può; lo tenses le los venne, E questo parmi il discorso più sano.

#### VIII.

Quando s' accorse l' orrido gigante Che aveva tratta la saffata a vuoto; L' altra tirò: ma tanto egli era avante Il cavaliero per lo bosco ignoto; Che la gran possa sua non su bastante Di secondare il suo maligno voto. Indi gli corre appresso; e ancorche grasso, Parca levriero alto riciotto dal lasso.

Ricciardo si rivolta al calpestio, Che le miglia lontano si sentiva: Onde si ferma, e con molto desso L'attende; e quegli non sì tosto arriva, Ch' ei gli dice: ti vo' per lacchè mio, Ovvero per la mia leggiadra Diva; Ma non ti vo' far mica i calzoncini; Che vi vorrieno tutti i pannilini.

E il nano soggiungea: se non mi sdegni, Staremo sempre infieme. Adello adello Ci flarete voi due, poltroni indegni, (Diffe il gigante) in un sepolero fteffo. Che se lasciati i fortunati regni, Gli Dei de l'uno e ancor de l'altro seffo. Venisséro per torvi a l'ira mia; Non so quello che a lor riusciria.

#### XI.

E ciò detto, abbracciare a un tempo vuole Ricciardo e il nano, e l'una e l'altra bellia; Ma prefto ben li lascia, e assai fi duole: Ch'egli ebbe un calcio dove la modeftia Nel nominarlo atroffire fi suole: Il che gli arreca si fitana moleftia, Che cade a terra. Ricciardo non bada, E seguita a gir oltre per la fitrada:

XII.

Quando senton più dolce de l' usato
L' aria dintorno, e tutto quanto il suolo
Veggon di fior' veftiffi in ogni lato;
E poco dopo un leggiadretto stuolo
Veggon di ninse si bello e garbato,
Che si può dir nel mondo, o raro, o solo.
Il nano dice allora a Ricciardetto:
Abbi gran senno, e duro cor nel petto.

#### XIII.

Guari non anderà, che tu vedrai La brathata Despina: ma se l'armi', Di ciò ch' ella vorrà, nulla farai. Le sue parole or sono esca con gli ami, E fraudolenti: che come ben sai, Non è più dessa. I possenti legami Con cui Lirina a l'amot suo la firinse, In lei di te la rimembranza estinse:

#### XIV.

E perchè vecchia fama è tra di loro
Che un cavalier su fiatato destriero
Ha da disfar l'incantato lavoro:
Ogni lor cura, tutto il lor pensiero
E' di dar morte con strano martoro
A qualunque innocente cavaliero
Che trovin per la selva: ond'è che piena
Ell'è di ossa insepolte questa arena.

XV.

In così dire da un verde boschetto

Esce la bella coppia; e bella tanto,

Che riman senza moto Ricciardetto . Al venir for danno principio al canto . Le ninfe; e le accompagna ogni augelletto: Lirina sola con segreto pianto . Sospira nel veder quell' uomo armato, . E sopra d'un defirier tanto pregiato:

#### XVI.

Ed a Despina sna si volta e dice:
Fingiam d'amar costui per trarlo a morte:
Che senza frode sia l'opra inselice;
Che troppo parmi rigoglioso e sorte.
E la bella fanciulla non disdice;
Ma con parole dolcemente accorte
S' accosta a Ricciardetto, e lo saluta,
E gli chiede ragion di sua venuta:

#### XVII.

E prima che risponda, dolcemente Gli domanda del nome e del paese; E se d'amor piagato il cor fi sente, Oppur l' ha sano, e sol di belle imprese Ha defioso il cor, vaga la mente. Indi lo prega del guerriero arnese A volerfi spogliare, e da cavallo Scendere, e seco incominciare un ballo. XVIII.

Come tenera madre guardar suole
Il figlio fatto ad un tratto deliro;
Che assai suprire sul primo si suole,
Come di se del tutto in lui svaniro
Le idee, e guasto è il suon di sue parole;
Indi disciolto il core in un sospiro
L' abbraccia e piange; ed egli ride, e intante
Non sa che quello è di sua madre il pianto;
XIX.

Così colmo riman di maraviglia
Su le prime Ricciardo, e non fi puote
Dar pace che a quegli occhi, a quelle ciglia
Le sue sembianze un di cotanto note
Or fieno oscure: e poi tal duol ne piglia,
Che il petto, il volto, i fianchi fi percuote,
E grida: anima mia, e come mai
Son fatto sconosciuto a' tuoi be' rai?

#### XX.

Despina sorridendo: a dírti il vero
(Riprese) io giuro avanti a tutti i numi,
Che adesso sol ti veggo, o cavaliero.
Ed egli: io ben sapeva i rei coflumi
Del voftro sesso, che non è fincero;
Ma negarmi che il sole non allumi,
E il dirmi che mai più non m' hai veduto,
Lo stesso parmi, e va del par creduto.

XII.

Lirina, che sentia questo contrasto, S' accosta al cavaliero, ed a l' orecchio Gli' dice: se i disegni tuoi non guasto, Dimmi chi sei: e fin d'or m' apparecchio A farti lieto; ed a ciò far ben basto. Già veggo che in te bolle un amor vecchio Ch' hai tu per questa ingrata giovinetta, E che or sol del tuo pinto si diletta.

## XXII.

Ricciardo, che di frode non paventa, Le narra tutta la froria amorosa; E la trifta Lirina n' è contenta; E seco tratta a piè d' un' elce ombrosa Despina, dice: in poco d' ora spenta Sarà quest' alma altera e disdegnosa, Purchè tu singa e mostri che altre volte Amor ti diè per lui ferite molte.

#### XXIII.

Ricciardo egli s' appella: e tu talora
Per nome il chiama, e inventa ciò che vuoi:
Che il vero amante crede il falso ancora.
Ride Despina, ed: i configli tuoi
Vado; mia cara, a porre in opra or ora,
Soggiunge: e a lai tornata che fu poi,
Dice: Ricciardo mio, lo sdegno ammorza:
Non.m' occulto per genio, ma per forza.

XXIV.

Qui l'amar è negato a le zittelle, Che amar solo si possono fra loro; E triste molto e sventurate quelle Che d'alcun giovinetto prese foro. Nulladimeno le benigne stelle Gi an riguardato con insusso d'oro, Che ti ha tatto scoprire il nostro amore A Lirina, che ha meco e mente e core.

Però nosco ne vieni a la lontana; E quando il sole attufferali in mare, Tu ti sofferma a piè de la fontana, Che chiara è bella nel gran prato appare Presso a l'ampla magione e sovrumana, Dove tu mi vedrai ffasera entrare. Quivi solo m'attendi, e il tuo defiriero Lascia nel bosco in man de lo scudiero :

#### XXVL

E ti sovvenga che le dure maglie,
E il forre scudo, e l'acciar che ti copre,
Poco atti sono a le nostre battaglie.
E qui si tace, e il volto suo ricopre
Un bel rossor: ne mai per secche paglie
Foco s'accese, come a gli occhi scopre
Ricciardo il grande incendio che il divora;
Cotanto l'amor. suo crebbe in quell'ora:

XXVII.

E prega il sole, che presto tramonti, E si lamenta assai di sua tardanza. O miser, se ti sosser noti e conti Gl'inganni, e come a'danni tuoi s'avanza Affanno e morte, o almeno onte ed affionti; Avresti in ira la bella sembianza. Di lei, che per incanto or t'odia a morte, E ti prepara al piè ceppi e ritorre, XXVIII.

Ma pur troppo cominciano a cadere L'ombre, da' monti; e pur troppo fi vede Il palazzo fatale; e a schiere a schiere Già le donzelle in lui pongono il piede. Vel pon Despina ancora: e le sue nere Luci volge a Ricciardo, e or entra, or risde, E più cenni gli fa, che fi ricordi De fermati fra lor patti ed accordi.

#### XXIX.

S'inselva Ricciardetto, e fi discioglie L'elmo, e, pon mano ancora a scior l'usbergo ; Quando a por freno a le sue flote voglie Lo sgrida il nano che gli stava a tergo E gli dice: così da te s'accoglie Lo mio parlar, che di prudenza aspergo? Così d'una donzella i finti vezzi, Miser, tu fuggi, e così li disprezzi?

Non tel diffi pur ora? e non vedesti
Con gli occhi propri, che la tua Despina
Ha spento il foco che in essa accendosti?
E che sol vaga de la tua rovina
Mostra d'amarti con finti pretesti,
Come a lei detta la cruda Lirina?
E tu le parli appena, e la saluti,
Che di pensier n'un subito ti muti?
XXXI.

Non ti rimembra che il primo precetto Ch' io ti diedi, fu quello di ftar saldo a Sopra il destriero, e che l'acciaro eletto Che ti ricopre e fatti andar si baldo, Non dovessi lasciar, che tristo essetto N' avresti visto? Or l' amoroso caldo Ti ha tratto così suora di te stesso, Che vuoi il cavallo, e lasciar l'armi appresso?

#### XXXII.

La tua donna ti avvisa che meschino
E l'uomo amante e la donzella amara;
E poi ti viole e ti brama vicino,
Solo, ed appiè, con la man disarmata?
E non comprendi ancor questo latino?
Deh, Ricciardetto mio, deh meglio guata
A quel gran mal che la corteccia or copre,
Prima che indarno tu il comprenda a l'opre.

X X X X III.

Ricciardetto sogghigna e non risponde; Ma pieno di defio, vuoto di tema, Va pettinando le sue chiome bionde, Ed or divampa, ora agghiacciato trema; E guarda spesso di mezzo a le fronde Del verde prato in su la sponda estrema, Dov'è il palazzo, se vede per sorte Aprirsi alcuna de le tante porte.

XXXIV.

Malagigi ripiglia sua figura,
Poiche lo vede in male oprar si fermo;
Nê seco user dolcezza più fi cura;
Ma come fassi a furioso infermo
Dal fisco perito che lo cura;
Con fronte corrugata e volto fermo
Lo guarda e grida: giacchè non ti cale
Di vita, o fama, o di gloria immortale;

#### XXXV.

E risoluto sei che qui ti copra, Giovin meschino, un vergognoso obblio: Vanne a la fonte, ove avverrà che a l'opra Stimeral troppo vero il detto mio; E lei che del tuo cer s'affide or sopra, E che sospiri con tanto defio: Teco de l'empie Belidi sorelle Vedrai fatta una, e assai peggior di quelle: XXXVI.

E quando avvenga per maggior tuo danno, Che in vita ella ti serbi; ogni speranza, Perdi di liberta: che pien d'affanno Vivrai tra ceppi in tenebrosa stanza; Laddove, se tu schivi questo inganno Col non andarvi, e col mostrar costanza; Sta pur sicuro, disferai l'incanto In poco tempo, e avrai Despina accanto, XXXVII.

La virtà, figlio mio, poggia su l'erto: E non vi giunge chi non suda e gela. Ella poi dona ampia mercede al merte, E sue bellezze da vicin gli svela, Più luminose assai d'un cielo aperto: Ma chi de la salita si querela, E guarda il monte, e si stende sul piano; Può dir ch' egli ebbe ed alma e mente in vano.

#### XXXVIII.

Ricciardo ne l'udire un tal parlare, Come talor nel cielo nubiloso
Fra nube e nube alcun sereno appare;
Così de la ragione un luminoso
Lampo lo fa da capo a piè tremare;
E meno acceso e meno coraggioso,
Dice: cugino mio, tu natri il vero;
Ma sono amante; e più dirti non chero.

XXXIX.

E Malagigi allora: în me confida, E cotelle rivefti armi lucenti.
10 fatò sì che una larva s' uccida
Da la tua donna; e noi sarem presenti :
Che una leggiera nuvoletta fida
Involeracia agli occhi de le genti.
Ciò detto, ei comparir fa d'improvviso
Un che tutto è Ricciardo ai moti e al viso;
X.L.

Il qual sen va diritto a la fontana: Esti non visti appresso lui sen vanno. Ne guari andò che la donna inumana, Ma cruda sol per lo bevuto inganno: Lieta, vezzosa, e suor de l'uso umana Apparve, avvolta in un purpureo panno: Ch'ivi la luna tanto risplendea, Che al par del giorno e più vì si vedea:

#### X L I.

E giuntà appena in su l'etbose sponde
De la fontana; che Ricciardo chiama;
E il finto e il vero ad un tempo risponde.
Ella gli chiede se di cor più l'ama;
Perchè saldate crede le profonde
Antiche piaghe onde ne sta sì grama.
Risponde il finto: son le stesse. E il vero
Vi aggiugne: or son maggiori, e an duol più siero:
XLII.

E in questo dire in sul collo di neve
De la bella fanciulla l'ombra vana
Getta le braccia: e vero assenzio beve
Ricciardo: l'opra lui parve si strana.
Ma gelosa suggissi in tempo breve:
Che la scaltra donzella aspra e inumana
Prima nel collo, e poi nel petto spinse
De l'ombra il ferro, e a parer suo l'estinse:
XLIII.

Indi la testa gli recide, e corre
Verso il palazzo, e va gridando: aprite.
Ogni uscio e' apre, ogni finestra; e accorre
Lirina, e seco semmine infinite,
Che la vogliono tutte in mezzo porre;
Ma rimasero a un tratto sbalordite:
Rientrat' mel palazzo in uno istante
Afflitte, mute, e col piede tremante:

#### XLIV.

Che volendo mostrar l'inferocita
Despina il tronco capo del garzone,
Mostrò di paglia ed alga inaridita
Un ammasso su tal proporzione;
Di che sentime una doglia infinita.
Lirina spaventata (e con ragione)
D'Origlia sua ricorre a scartafacci
Per veder ciò che quel mostro minacci;
X L.V.

Ma lasciamola pur che scartabelli
Nel segreto scrittojo a suo piacere,
E torniamo a Ricciardo, che i capelli
Ha ritti sì, che gli alzano il cimiere:
Non per timore: che non è di quelli
In cui moftri viltade il suo potere:
Ma per l'inganno e il tradimento strano
Che fe' Despina sua di propria mano:
X L.V.I.

E disse a Malagigi: in fede mia, Ho fatto bene a non fare a mio modo: Ma credi tu che quell'opra si ria Ell'abbia fatto per forza di brodo, O d' altro beveraggio che si sia, Per cui su sciolto l' amoroso nodo Con cui meco si strinse, e su sconvolta La sua memoria, ed in sumo disciolta?

#### XLVII.

E Malagigi a lui: l'incantamento
Le for far quello che far le vedefti.
Però seguita pure a fiare attento,
Nè per casi terribili e funesti,
Nè per casi di lieto avvenimento
Muta consiglio mai, finchè non resti
Vincitor de l'impresa, ch'è più dura
Di quello ancor che altrui non si figura,
XLVIII.

Mentre così favellan frá lor due, Odon, pel bosco gente che cammina, E moftra quafi non poterne piùe. Ricciardo verso loro s'avvicina, Gia riveftite le bell'armi sue: Ne,la figura priftina piccina Malagigi lo segue, e in pochi iftanti Raggiungono gli stracchi viandanti.

#### IL.

Splendea la luna è ver, splendean le stelle, E pioveva da lor luce si grande, Che forse con le tante sue facelle In minor copia il biondo sol ne spande; E le famose, risplendenti e belle Arme de' due guerrieri memorande Cresceano il lume; eppur con tutto queste A gli uni non fu l'altro manifesto:

Ricciard, Tom, III.

T.

Onde disse Ricciardo: il nome vostro.
Datemi, o meco a pugnar v'accingete o
Orlandino rispose: l'uso nostro
E' di tacerlo: e se tu pur n'hai seto;
Aspetta: che non siam frati di chiostro,
Che ti saprem cambiare le moncre.
Ma tu devi esser qualche uomo poltxone,
Che i cavalieri a piè sfidi in arcione.

Li.

Di Ricciardetto al nase la mostarda Venne si acuta, che la lancia impugna, E grida; vili, canaglia bastarda, E gente da pestarsi con le pugna; Si poco a le parole si riguarda? Ma se avviene che con questa vi giugna, Vi vo insilare a foggia di ranocchi, E lasciarvi per patto de gli allocchi.

Erano stanchi i due bravi cugini;
Ma come quando si torna da caccia,
Che i cani sono si lassi e tapini,
Che: alcano per la via se ne accovaccia;
Pure, se avvien da cespugli vicini del como per la via se ne accovaccia;
Che scappi un lepre, a seguitar sua traccia si pongon tutti con si forte lena, con Che par ch'escano allor da la catena;

The good fort.

#### LIII.

Così lo sdegno e la subita rabbia
Le forze ravvivar de giovinetti,
Siccope il vento suole sizar la sabbia,
E spingerla da terra sopra i tetti.
Onde, senza più movere le labbia,
Traggon fuora le spade; e chiufi e firetti
Ne loro scudi aspettan che Ricciardo
Venga sopra effi, e venga pur gagliardo;
LIV.

E venne egli di fatto, e in guisa venne
Con quella lancia sua nuova di zecca,
Che rotte avria, le querce come penne:
Ma su quell' armi che la morte secca
Diè loro, il fin bramato non ottenne ti e
Che si lo scudo il gran colpo rimbecca;
Che maneò poeo che al ripicco firano no
Non gli scappaffe la lancia di mano.

Ricciardo rella attonico e fittrdina:
Che fimil caso mai non gli succelle e re
E finalduccio giovinetto ardito
Lo picca, e dice che quindici melle
Gli vuol far dire a l'altar di san Vito,
A cui non so che Papa avea concelle
Molte indulgenze a l'anime purganti;
Dopo che sel sarà tolto davantia

#### LVI.

Ed Orlandino suo prega che voglia Lasciarlo solo a quella lieve impresa. Ricciardo nel suo cor molto s' imbroglia. E di far pensa dal caval discesa; Che assai crede d'onor che se gli toglia; Se ancor finisse bene la contesa: Che troppo chiaro il suo vantaggio vede Combattendo a cavallo, e quegli a piede. LVIL

Il nano che s' accorge de l' intoppo, Si pone in mezzo, e dice: cavalieri, Noi fiamo in terra scellerata troppo, Dove il guardarei insieme fa mestieri, . Non disertarci. E lor dise in un groppo, Perchè non può discender dal destrieri Il campion che vi fiede, e tutto il resto : E fecero la pace, udito questo; LVIIL

E fu tanto il piacere e l'allegrezza Di ritrovarfi infieme in tempo tale: Che si scordaro i due di lor stanchezza: E Ricciardo non ebbe un altro eguale, Com' egli diffe poscia in sua vecchiezza Narrando a' figli suoi quel di fatale . Ma mentre esti si danno mille abbracci Esce Lirina fuor co' scartafacci ;

#### LIX.

E sciolta i biondi crini, in gonna corta, Nuda il bel piede corre a la fontana, E con la verga che in mano ella porta el Fa un cerchio in terra, ed un ne l'aria vana; Ed ogni stella e la luna s'ammorta. Ed atra nube pel cielo fi spiana, ... E giù tramanda in spaventevol foggia Di grandine grossissima una pioggia .... LX.

Chi ha veduto giuocare al pallon grofto, Può dir d' aver veduta la tempesta, Che a' forti cavalier' cadeva addosso: Perchè la grandin che lor dava in testa; Era rispinta in alto a più non posso; Talchè per loro fu cosa di festa. Sol Malagigi avria pericolato; Ma sotto del caval stette celato. LXI.

Finita la terribile procella Che stritolò le querce e gli alti faggi,..... Ma il buon Ricciardo non molfe di sella. E a gli altri due non potè fare oltraggi: Ecco che il cielo di nuovo s'abbella, ... E si veggon del sole i chiari raggi, E venir loro incontro con gran fretta Una leggiadra e lieta giovinetta:

#### LXII.

: 22

La quale a nome de la bella Argea
E di Corese saluta piangendo
I due pedoni; e in softanza chiedea
Da loro ajuto nel periglio orrendo
Di vita, in cui ponevale la rea
Donna che quivi ha l'impero tremendo:
E se l'ajuto non veniva prefto,
Le avria tratte di vita un vil caprefto.
L. XIII.

Ad una voce gridano ambidue:
Eccoci pronti. Ed ella: vi conviene
Entrare in una grotta, e calar gide;
Dov'esse stanto avvinte tre carene.
Ed esse: andiamo, e non si tardi piùe
A trar le nostre consorti di pene.
Ricciardo li sconsiglia, e ancora il nano;
Ma gettan tutti le parole in vano.

LXIV.

Ella va innanzi, e quei le vanno appresso: Entran nel prato; e vicino a la fonte Si ferma a piede d' un alto cipresso: Ed ecco ( dice con dimessa fronte ) Lo speco, ore il miglior del nostro sesso Fatto è bersaglio di disprezzi ed onte. Orlandino in un tratto vi si getta; L'altro lo segue a modo di saetta.

#### LXV.

Sonofi appena in lui precipitati, Che fi riserra il diviso terreno; E la fanciulla per li verdi prati Se ne dilegua via come baleno. In vedere si male capitati Ricciardo i due garzoni, venne meno; E riavuto pianse amaramente L'inopinato misero accidente.

#### LXVI.

Quando un dragone d'immensa figura s'ivede in faccia, e da man destra un toro, E a la sinistra di strana misura. Un gigantaccio ignudo, ispido e moro; Di dietro una voragine sì oscura, Che a sol pensarvi d'affanno mi muoro. L'aria s'oscura, e quelle orride furie Gli vanno addosso a un tempo a fargli ingiurie.

L'XVII.

Con le zampe davanti il buon destriero Lo disende dal drago; e con la spada, Ch'ei gira a tondo veloce e leggiero, Si disende da gli altri, e fassi itrada Per dilungassi da quel pozzo nero, Dove, misero lui, s' avvien che cada; Quando per l'aria battendo le penne Un strano augello addosso a lui pervenne.

#### LXVIII.

Sì groffo egli era, e avea sì lunghi artigli, Che un elefante avria portato in alto, Come portano l'aquile i conigli. Ricciardo, ancorche aveffe il cor di smalto, E fi rideffe di tutti i perigli; Qui gli diede il timore un po' d'affalto; E Malagigi misero ed afflitto Stava sotto il cavallo, e stava zitto:

LXIX.

E fece mille prove e mille incanti
Per disparire con Ricciardo infieme:
Ma i diavoletti suoi sono birbanti,
E con forti scongiuri invan li preme:
Perchè a farfi ubbidir non son baftanti:
Che il demonio del loco non lo teme,
Il quale ha maggior forza; onde il meschino
Sta sempre lagrimando, e a capo chino

Ed ecco che ad un tratto in sul cimiero Un artiglio egli ftende, e l'altro caccia Sopra del collo al nobile deftriero, E su li tira; e lieto de la caccia Rota per l'aria libero e leggiero, E gettarlo nel pozzo ognor minaccia. Ricciardo impugna la possiente lancia, E glie la ficca in mezzo de la pancia.

# LXXI.

Un miglio buono alzato in aria s'era, 'Quando sentifii dentro le budella, E paffar oltre in misera maniera L'afta fatal, che omai la coratella Gli paffa, e già gli dà l'ultima sera; E tanto egli è il dolor che lo martella, Che lascia il cavalier, lascia il ronzino, Il quale cade al gran pozzo vicino.

### LXXII.

Ma l'uccellaccio morto veramente Vi cadde in mezzo; e al suo cader si chinse Il vano orrendo; e il drago immantenente Disparve; ed il gigante si confuse. Or qui ti prego, Apollo, caldamente, E teco prego il coro de le Muse. Che mi diate conforto e diate forza, Perchè l'opra più cresce e si rinsorza.

LXXIII.

Visto Lirina il caso disperato,
Torna a tentar di nuovo la sua sorte;
E veggendolo tutto innamorato
Di Despina promessagli in consorte,
La fa venire sopra il verde prato,
E comanda ad un mostro che la porte
Avanti a Ricciardetto, e sugga via,
Acciò ch' egli la seguiti per via.

# LXXIV.

Il mostro in braccio se la prende, e passa Davanti a Ricciardetto, il quale appena L' ha vista, che la lancia a un tratto abbassa, E il segue col destrier con molta lena, Che gl'intricati rami apre e fracassa. Ma vada pure. Or se dolore e pena. Donne, vi prese del caso crudele Di quella coppia di sposi fedele;

LXXV.

Deh non v'incresca che a cercar di loro Io rivolga il mio canto : perchè almeno Saprem qual fine egli ebbe il lor martoro . Ma fate pur il bel viso sereno: Ch'essi stan bene, e stanno in mezzo a un coro Di donzellette su verde terreno : Mangian del buono, e bevon del migliore, E si ridon del vostro e mio dolore: LXXVI.

Che quella grotta e quel gran precipizio Non era cosa vera, ma apparente, Atta però a ingannar vostro giudizio: Ed in questo il demonio è assai valente: Ma le donzelle e il fortunato ospizio Fantastico non era certamente. ... Quivi Lirina chiudere facea I cavalier' ch' uccider non potea:

# LXXVII.

Ed in una nefattda capponaja
Litateneva, accio si fesser grassi,
V'eran strumenti musici a migliaja,
E vi dormivan come gbiri e tassii.
V'era sino del vin di Germinaja,
Di che in terra il miglior certo non dassi;
E v'era il Faraon, v'era il san Pavolo,
Che a Pistojesi avea rubato il diavolo;
LXXVIII.

Perchè dal vino e da lussuria oppressi.

Non alzasser la mente a belle impresse;

Ma scordati del tutto di se stessi.

Con l'alme a terta piegate e distese,

E co pensieri tarpati e dimessi.

Vivesser come bestie al ventre intese,

Ed a null'altro; e in sì sporca maniera

Passasser la lor vita e giorno e sera.

LXXIX.

Orlandino non più pensa ad Argea, Nè Nalduccio a Corese; anzi d'accordo D' effer senza consorte ognun dicea. Ma tacciafi oramai d'un così lordo Oftello, e d'una vita tanto rea; Perchè troppo flagello, e troppo io mordo I garzon' che a mal far voglia non mofle, Ma il senno per incanto a lor guaftoffe.

# LXXX.

Tempo verrà che di nobil rossore

Re riscaldati da desso d'onore

La perduta lor fama accresceranno.

Così casca talora il corridore

Per non suo fallo, e si rammenda il danno:

Che l'animo gentil, sebbene intoppa

Alcuna volta, non però si azzoppa.

LXX XI.

Questo bordello e queste cose strane Di cui la selva è piena tutta quanta, M' anno fatto scordar de le lontane Armi, e di Carlo mio. Ma pur, se tanta Grazia averò di giungere a domane, Non lascierollo: sebben canta canta, Mi scaldo assai, e guastomi il cervello, E m' esce poi di mente e questo e quello. LXXXII.

Però, se voi mi amate, come spero, Mi dovete soffiti nel modo ftesso. Ch' uom sossitiamo per troppi anni leggiero, Ch' or principia un racconto, e quello smesso, Altro ne prende, e smarrisce il sentiero: Che il vecchio parla asia, nè corre appresso De la lingua veloce com ei vuole La memoria, e van sole le parole.

# LXXXIII

Onde s'è breve il Canto questa volta;
Non vi rincresca: che s' io resto in vita,
Ne avertee de lunghi; perchè molta
È la materia, ed anzi ella è infinita:
Ed avanti ch' io l'abbia ben raccolta,
Ben collocata, e megllo digerita,
Talchè si possa dir: noi samo al fine;
Quante dovran passare estati e brine!

Fine del Canto vigesimoprimo:



E presala per mano, dal contento Si stette per morire in quel momento...

Ricciard. Can. XXII.

# RICCIAR DETTO.

# CANTO VIGESIMOSECONDO.

I.

Empre ho creduto, e or più mi ci confermo, Che fare a modo suo spesso è ben fatto. Così vediamo risanar l'infermo, Che medico non volle a verun patto. Perchè sebben ne dubbj è un forte schermo Un buon configlio a prenderlo in astratto; Però di molte volte accader suole, Che del preso configlio un poi fi duole:

# LL:

Perchè bisogna secondar sovente
Certi impeti improvvis di natura:
Ch' esti son quei che presi prontamente
Ci fanno avventurosi a dirittura:
Ma se uno è punto punto negligente
Ne l'eseguiril, addio buona ventura;
Nè per molto che poi le corra appresso,
Di ritrovarla mai gli sia concesso:

E questo tanto più sar ci conviene, Quanto che la natura, ch'è benigna, Ne' mali nostri ci aira e sovviene. Quando si tratta di cosa maligna, Ci sparge un non so che dentro le vene, Che par che ci rigetti e ci respigna Da l'abbracciarla: s'è cosa gradita, In mille guise ad averla c' invita:

E di qui nascon quelle voci pazze:
Beato me, se avessi fatto e detto!
Che s' odon tutto il giorno per le piazze;
Per questo io lodo molto Ricciardetto,
E tutti quei che son di tali razze;
Vo' dire, ch' anno un fimile intelletto:
Che senza porla molto sul liuto,
Fan quel ch' un tratto in capo è lor venuto;

V.

Se vi sovviene, il diavol maladetto In figura terribile e feroce Passò davanti al nostro Ricciardetto Con la sua donna in collo, che a gran voce Chiamava aita, e si batteva il petto; Onde a seguirla si mise veloce:
Nè ascolta Malagigi, e non lo cura, Vago d'uscire d'una tal ventura.

Il destrier di Ricciardo era sì fatto, Ch' avria passato il cervo e il cavriuolo; Anzi che il corso suo per niun patto Vinto saria da l'aquilino volo: Lo si desso vento avuto avria dicatto; Ch' ei l'avanzava poco spazio solo: In somma egli correva forte tanto, Che il diavol sempre sel vedeva accanto. VII.

Or mentre così volan questi due, Giungono in mezzo ad un' ampia pianura, Ove singendo non poterne piùe, Si serma quell'orribile sigura, E dice a Ricciardetto: odimi tue: Io non ti suggo mica per paura, Ma per comando del mio sommo sire; E tristo re, se ancor mi vuoi seguire;

### VIII.

Perchè costei non m'uscirà di mano Per modo alcuno: e tu pazzo ben sei, Se tanto speri. En io non pugno invano; (Riprese Ricciardetto) e se gli Dei Vorran ch' io muoja in questo aperto piano Senza ch' io possa ricovara costei; Per si bella cagion muojo contento: Sol che resti in man tua, mi dà tormento. IX.

Ciò detto, impugna la sua lancia d'oro, E contra il moftro orribile fi caccia: Ma quei che ha di triflizia ampio tesoro, Prende Despina sotto ambe le braccia: E come in Vaticano con decoro Un canonico suol mostrar la faccia Del Nazareno ne giorni più santi; Così Despina ei fi teneva avanti.

Ove drizza la lancia Ricciardetto, In quel verso Despina egli rivolta: Sicchè deluso il forte giovinetto
Per l' ira è quasi presso a dar la volta: Ch' ei vede ben che aver non puote effetto La sua vendetta: che difesa molta Fa al brutto mostro la bella fancialla: E ch' ei per sua cagion non può far nulla,

Ricciard. Tom. III.

#### XI.

Salta talora subito e leggiero
Per feritlo ne fianchi, o ne le reni;
Ma de Ja donna il volto lufinghiero
Trova per tutto, e fa che il colpo affreni.
Pensa ei talor, se fantaftico o veto
Sia quel bel corpo e quegli occhi sereni;
Ma comunque fi fia poi, non gli bafta
L'animo di ferirla, e abbassa l'afta.

#### XII.

Solo l'accorto e nobile cavallo
Offende il mostro, e non fere Despina;
Che co'piedi davanti senza fallo
Diserta le sue zampe, anzi rovina.
Grandi ugne egli vi aveva, e antico callo
Per ripararle da gelo e da brina,
Ma non da le terribili zampate
Di quel destriero fatto da le fate.

# XIII.

Or mentre in questa guisa se ne stanno, Ecco venire per l'ampia pianura Gran serpe, che a vederla mette affinno. Come un toro grossa è ne la cintura, E lunga un miglio, se pur non m'inganno: Che ingrandisce le cose la paura. La testa è puco meno d'una botte, E getta suoco di giorno e di notte.

### XIV:

Vicina al cavaliero un trar di mano
Meda fi rizza, e un campanii rassembra.
Indi fi lancia in modo acerbo e firano.
Verso di lui; e trifte le sue membra,
Se non andava il suo defire in vano
Per il cavallo, che (se vi rimembra)
Sapea far tutto, e lo poteva fare;
Onde potè quella serpe burlare;
XV.

La quale non potendos tenere, Si discostò dal cavaliere assai.
Pur con la coda, in cui tanto potere Aveva, che non può pensarsi mai; Cinse in modo il cavallo, e il cavaliere, Che nise entrambo ne gli ultimi guai.
Ma la fortuna, di Ricciardo amica, Il braccio destro a tempo gli districa:

XVI.

E con esso impugnata la famosa Spada, che tutto compe e tutto fende, La serpentina fascia aspra e seagliosa Col retho ancide, e libero fi rende; Non altrimenti che tagliar festosa Suole la plebe ne le sue merende II dì di san Lorenzo a casa mia Que gran cocomeroni per la via.

### XVII.

Ma in quella guisa che vediam ripieno Il ventre de mosconi di vermetti : Tal de la serpe dal reciso seno Usciron più migliaja di serpetti ; Sortili in prima come giunchi o fieno: Ma sì crebbero in breve e fur perfetti ; Che crescon meno a l'agoftina piova Le botticelle uscire fuor de l'uova.

X VIII.

Di teste e colli d'orridi serpenti Ondeggia tutto quanto il largo pratol, Ondeggia tutto quanto il largo pratol, Si muove il grano tra verde e seccato. I fischi strani e l'aspre fiaume ardenti Che gettavan le ree per ogni lato, Recavano a la vista ed a l'udito Uno spavento, un affanno infinito.

XIX.

Queste d'intorno al forte cavaliere Si van mettendo a foggia di palizzo, D'onde d'uscir non abbia ei più potere. Ma mentre ognuno pensa a lo stravizzo Che spera far di lui e del destriere; Egli al cavallo, ch' era saltarizzo, Feo far tal salto, che usci fuor del cerchio: Ma non vi fu già punto di soverchio;

# XX.

E fattolo fuggire, anzi volare,
In poco tempo uscl del prato fuora,
Il giorno intanto comincia a mancare,
E qua parte del monte si scolora,
E sà del piano: e già rosseggia il mare,
E poi si sbianca e s' annerisce ancora
Col resto de le cose; e in tempo breve
A lui si toglie il sole, altri il riceve.

### XXI.

Il cavallo non mangia: che si pasce
D'aria, e v' ingrassa come il porco a ghiande.
Ma Ricciardo si trova in dure ambasce,
Fame provando tormentosa e grande;
E nulla cosa entro quel bosco nasce
Da farne benchè misere vivande;
Onde molto s' affanna e si dispera,
E crede di morire in quella sera.

# XXII.

Infino allora ei s'era mantenuto
Con certi biscottini e rotellette
Fatte di pollo e di piccion battuto,
Che Malagigi a lui nel bosco dette :
Ma queste eran finite : e nuovo ajuto
Aver non, può, se come le civette
Non si pone a mangiar lucertoloni,
Che v'erano in quel bosco a millioni.

# XXIII.

Così da molta fame e da stanchezza Vinto il garzone, abbandona la briglia Sopra il cavallo; e quel con gran prestezza Là torna, ove l'orribile famiglia Lasciò de' serpi, ch' ei nulla li prezza: Anzi lor salta addosso, e li scompiglia; E ritrovato il mostro con Despina, Correndo quanto può, gli s' avvicina. XXIV.

Fugge la fera, e tanto si spaventa Di vedersi così Ricciardo appresso', Che più del suo dover non si rammenta . Lirina dielle per comando espresso Che ad uscire del bosco stesse attenta; Perchè uscendo n'avria tristo successo. Or quel demonio vinto dal timore A un tratto si trovò del bosco suore. XXV.

Pone egli appena la zampa caprigna Sopra il terreno che non fu incantato: Che perde ogni sua possa, e ratto svigna, Lasciando la donzella sopra il prato; A cui non più la bevanda maligna Toglie la mente, come pel passato; Anzi, torna ne l'esser suo perfetto Amante come pria di Ricciardetto

# XXVI.

In questo mentre la benigna e pura Luce con pallo trionfale e lento Premea le terga de la notte oscura; E ripiene di gioja e di contento Le cose ripigliavan sua figura: Del chiuso ovile usciva fuor l' armento: E sbadigliando e stirandosi tutto Già s' era al campo il villanel ridutto.

# XXVII.

Despina, che non sa dove si sia, E per la dubbia luce non ravvisa, Se la fortuna sua fia buona o ria: Molte cose fra se pensa e divisa; E per la selva di nuovo s' invia; Che aver più sicurezza ivi s' avvisa: Che non sa chi si sia quell'uomo armato, E teme d'ogni cosa in tale stato. XXVIII

Ricciardo se ne stava come morto: Sicchè non vede la sua donna bella: Che tal vista gli avria dato conforto. Ma mentre vuol fuggirsi la donzella Nel bosco, che credeva effer suo porto; Il destrier l'addentò per la gonnella, E la tenne sin tanto che aggiornosse, E il buon Ricciardo dal sonno si scosse.

# XXIX.

Quando egli scorse l'amata Despina, E fuor si vede del bosco incantato; Si gettò dal destriere con rovina; Già la vistera e l'elmo dislacciato. Ma per l'immensa gioja repentina Ancor parte del volto avea celato; E presala per mano, dal contento Si stette per morire in quel momento.

XXX.

Despina, che digesta ha la bevanda, Che innamorar la feo d'uno fanciulla; Vedendo ral guerriero in cotal banda, Lo guarda, come guarda da la culla Fanciul, che ancor la poppa non domanda, La dolte balia, quando poco o nulla Del viso ella gli mostra per celiare Con esso, e a un tratto qual è gli compare.

XXII.

Che quando per Ricciardo ravvisollo, E afficurossi ben ch'egli era desso; E assenza gli collo: E Ricciardo volea pur far lo stesso, Ancorchè pel digiun fosse si frollo: E se nol seron, fu prodigio espresso. Almen così cred'io: perchè gli amanti Per l'ordinario non sono mai santi:

# VICESIMOSECONDO.

# XXXII.

Nè in vita mia mi son mai persuaso,. Che amore ed innocenza faccian lega; E se la fan talvolta, sarà caso. Un uom che a donna piaccia, e che lei prega, Se lo ributta, vo' perdere il naso. Perchè, sebbene un qualche poco nega, E fa la dura a forza d'onestade; Dalle, ridalle, infin si stracca e cade.

### XXXIII.

Però ridete pur, quando ascoltate
Che son le belle donne come scale
Per gissene al Fattor che le ha formate;
Perchè per esse a contemplar si sale
Le divine bellezze a noi negate.
Avanti del peccato originale
Forse questo accader potea nel mondo;
Ora son buone per mandarci al fondo.
XXXIV.

Ma tra lor che la fede s'avean data Di sposarfi, cammina altro discorso; Nè va sì per minuto riguardata Cosa per cosa, ma quafi di corso. Despina dunque lui guata e riguata, Ed egli lei; e conforto e soccorso Prende da que' begli occhj, che gli danno Più di vigor, che i balsami non fanno.

# XXXV.

Il sole intanto su i monti compare; E dice al suo Ricciardo allor Despina: Ritorna in sul cavallo, se ti pare, E su la groppa io ti flatò vicina; Ed anderemo prefto prefto al mare, Ove ho una villa degna di regina. Andiam, disse Ricciardo, e preso il freno, Nel salire a caval parve un baleno:

# XXXVI.

E Despina ancor essa, pui leggiera
Che non è piuma, volò su la groppa;
E il buon cavallo di tutta carriera
Porta ambeduo, come fosser di ft.ppa:
E al parer mio giulto in un'ora intera,
(Ved., lettor, se avean buon vento in poppa)
Fecero trenta miglia, ed arrivaro
A quel palazzo veramente raro,
XXXVII.

Egli era in mare mezzo collocato, E mezzo in terra: la marina parte Avea dal destro, e dal sinistro lato Ampie muraglie, poste con tal' arte, Che seano un ampio porto si guardato Da tutti i venti, che le vele sparte Non si moveano a l' aura punto o poco: E d'ampie navi era capace il loco.

# XXXVIII.

Sovra le mura poi intorno intorno Era un vago giardino, e da le bande Di statue v'era il bel recinto adorno; E sovra un arco maestoso e grande. V'era un Nettuno co' Tritoni attorno: Opre tutte di bronzo, e si ammirande Per lo lavoro e per l'immensa altezza; Che a voler dirlo sarebbe sciocchezza. XXXIX.

Stavan da l'ime parti di quell'arco In due conchiglie di candide perle Doride e Galatea, che in vece d'arco Avevan reti, non da quaglie o merle, Ma da predar pesci di grave carco; Si vaghe, che flupore era a vederle. De le conchiglie legati a ciascuna Eran Delfini da la schiena bruna.

X. L.

Quando il sol poi precipitava in mare, E la notturna Dea stendea il suo manto Sopra le cose, e le facea mutare: Quell'arco comparia splendido tanto, Che assai da lunge si potea mirare; Talchè il nocchier col legno mezzo infranto Utrava ancor con le tempeste ardito, Su la speranza del porto e del lito.

#### XLI.

Nel mezzo al porto poi di dolce umore V era una fonte che gertava in alto, E rallegrava ai riguardanti il core: D'oro era tutta, e d'un bel verde smalto Coperte eran le sponde è dentro e fuore. Nè più del vero l'adorno ed esalto: Anzi tralascio cento cose e cento, Perchè non dica alcon ch'io me le invento XLII.

Per quella parte poi che si distende Il gran palagio per l'erboso piano, Sono cose si rare e si stupende, Che non le può capir pensiero umano. In suo paraggio soran selve orrende Le gran bellezze del giardin Pinciano; E sarieno Aranguez e il gran Versaglie. Appresso lui sfasciumi ed anticaglie. XLIII.

Per trenta miglia fi dilata in giro
Il vago bosco di mura cerchiato,
Che mani industri in mille strade apriro
E quinci e quindi; ed ha nel mezzo un prato,
Dove fan capo con ordine miro
Tutte le strade; e in mezzo è collocato
Un chiaro lago; e intorno ad esso stanno
Platani tai, che sino al ciel sen vanno.

#### XLIV:

Tra pianta e pianta son di marmo patio Satiri e ninfe con tazze e bicchieri, E tutti versan l'acque in modo vario il E v'è di caccie si copioso svario; Che fia con dardi, con reti, o levrieri, O pur con visco, fi può far gran preda, Senza che di mancanza alcun s'avveda.

Qua vola il francolino, e là il fagiano; Qui ne l'altaril la pernice fischia, E su da l'erto rovina nel piano, E tra i cespugli s'asconde e frammischia. Qui c'è la flarna, e il bel gallo montano; E l'anitra cianciera ch'or s'arrischia Su l'acque, or sui terreno; e tetti infine Qui son gli augei di piume peregrine.

La damma, il capriolo, e la gazzella Lascian venifi il: cacciator vicino. Cignal non v'è, nè fera altra più fella: Per la memoria del crudel deftino, Che de le Dec fe pianger la più bella, E sospirare nel cerchio divino, U'il nettar sacro ella versosse in petto, il Pensando al suo ferito giovinetto.

# XLVII.

Ma candidi armellini, e timorofi
Conigli e lepri empiono il piano e il monte a
a il bel loco gli infiammati spofi
Giunti che furo pel calato ponte,
Al palagio ne andaro defiofi
Per rinfessarfi: quando ecco di fronte
Veggion venire un vecchio, e lor domanda chi fieno, onde venuti, e da qual banda.

XLVIII.

Siam gente franca; disse Ricciardetto .
Ed egli: ancor voi me ne avete cera, Ch' entrar volete sotto quefto tetto
In una molto libera maniera;
Ma se voi non avete altra ricetto .
Alloggerete a l'aria oggi e flasera .
Ritorna indieara, e chiude in un istante
La porta, e fael orecchie di mercante .

11.

La fame che tormenta Ricciardetto,
Non può solfrita villania del vecchio;
Ed: apri (grida) pazzo maladetto,
O a romper questa porta m'apparecchio:
E tristo te, s'io la rompo in effetto:
Che il maggior pezzo tuo sarà l'i orecchio.
E in questo dir con la lancia fatata
Comincia a dar ne l'uscio a l'impazzata.

۲.

Era tutta di bronzo la gran porta, Come quelle che stanno al Vaticano; Ma l'essere di bronzo cosa importa
Per si gran lancia, e posta in si gran mano?
L'aperse presto presto a farla corta;
Anzi che rovesciolla sopra il piano.
Il vecchio, ne l'udir quel gran fracasso,
Per lo spavento ebbe a restar di sasso.

Monta le scale la bella Despina, E trova il vecchio che sia per morire Da la paura de la gran rovina. Ma ella a un tratto gli comincia a dire Siccome è sua signora e sua regina; Ond' egli prende allor fiato ed ardire, E se le butta a' piedi, e le domanda Perdon del fallo, e se le raccomanda. LII.

Gli perdona benigna, e fa che ancora Gli perdoni il suo caro Ricciardetto. Ma perchè la gran fame lo divora:
Damni (ei dice) del pane e vino schietto, Buon vecchio mio, e farem pace allora.
Parte ei veloce, e con un buon fiaschetto. Ritorna, e con un pane fatto in casa.
Ma fresco sì, che da lungi s' annasa:

LIII.

E dopo il pane portò fichi e pere, Ed uva secca, ed altre bagattelle Che fecero gli amanti riavere.

Ma perchè già spargevasi di stelle L'aria, e le cose si facevan nere:
Volse Despina le sue luci belle
Al vago giovinetto, e con un riso
Disse: tempo è, che da me sii diviso.

E impose al vecchio che lo conducesse In una stanza da la sua lontana; Lo che quanto a Ricciardo suo dolesse, E' cosa a immaginarsi molto piana; Ma di far opra che a lei dispiacesse, S' astenne ei sempre: e ben su cosa strana, Ma questa volta avrebbe satto meglio A ridersi di lei, e più del veglio.

Vuole ubbidirla, e non trova la via Di fuora uscir da la beata stanza. Il vecchio, che ha da fargli compagnia. Lo chiama e tira; e poco o nulla avanza: Che par un uomo entrato in agonia. Di tanto amore e di tanta costanza Gode Despina, e lo ringrazia ancora; Ma vuole l'onor suo ch'egli esca fuora.

### LVI.

Però gli dice: il mio caro Ricciardo, Infin che il padre mio non è contento Che fiamo spofi, sebbene tutta ardo, Non sdegnar se a star teco non m' attento. L'onore è cosa piena di riguardo, E debbe custodiffi ogni momento, Ma più la notre: onde or da me t'invola; Che onesta effer non posso, se non sola. L'VII.

Ah lascia star (soggiunge Ricciardetto )
Coresti unoi pensieri; ed una volta
Finiamo questo viver maladetto,
Pieno d'affanno e di miseria molta.
Tu starai dentro, ed io suora del letto:
Che così sola non vo'mi fii tolta.
Ed in ciò dire con molta possanza
Sospinge il vecchio fuora de la stanza:
L VIII.

E le dice: Despina, io sto si fisso Di star qui dentro, e non voler partire; Che se a cacciarmi venisse l'abisso, A pezzi forse mi potria sarne ire. Lo guarda la fanciulla fisso sisso Con occhio tal, che lo sa impaurire; Onde s'aggliaccia, e tornato in se stesso, Esce di sanza, e vanne al vecchio appresso.

Ricciard. Tom. III.

# LIX.

Così di notte il can del contadino Non conoscendo l'usata figura, Vuole investirlo com' un affassino . E abbaja sì, che gli mette paura: Ma quando egli lo sgrida da vicino, E tragli un sasso od altra cosa dura; S' azzitta allor che la voce conosce, E fugge con la coda tra le cosce.

LX.

In quella notte si colcò vestito Il mesto Ricciardetto; e sopra il prato Restò il cavallo che d'aria è nudrito. E in nessun tempo mai vuol star serrato. Despina, che d'amore ha il cor ferito, Muor di voglia d'aver Ricciardo a lato. Ma così sono tutte le ragazze: Le più savie al di fuor son le più pazze.

LXI.

Il vecchio intanto senza far parola, Al suo fignore invia per una fusta Avviso, come in casa ha la figliuola Ch'egli in cercarla ogni luogo rifrusta. E fagli anche saper che non è sola: Ma seco ha un bel garzon che assai le gusta: E questi è sì gagliardo è così forte, Che del palazzo gli spezzò le porte.

### LXII.

Or dormano gli amanti, e solchi il mare La barchetta, e le sia propizio il vento: Che a l'affitta Lirina io vo' tornare, Che il bosco ha pieno di strano lamento, E vuol morire, e vuolsi vendicare: Al fin del bosco giunse in quel momento La misera, che il diavolo inseguito Scappò suora, e l'incarito su finito.

Malagigi restò ne le sue mani;
E galoppava a Ricciardetto appresso;
E stette quasi per mandarlo in brani;
Ma in vederlo si piccolo e dimesso,
Lo legò per il collo come i cani,
Ed appiccollo a un ramo di cipresso;
Pensando quivi ch' ei restalle morto:
E ben se' vista di morir l'accoto;
LXIV.

Ma non si tosto altrove ella si volse; Che il diavoletto suo cheto e leggiero Da quell' infausta pianta lo disciolse, E di Ricciardo seguitò il sentiero: Di che Lirina poi tanto si dolse; Ch'ebbe a morir per rabbia daddovero: Che se a sorte quel giorno era indovina, Di Malagigi avria fatto tostinina.

## LXV.

Nè vi deve arrecare alcun supore, Perchè a Lirina ciò non solse noto: Che il diavol suol per forza far favore; E poi fra lor v'è di concordia il voto, Quando si tratta di darci dolore; Ed anno anch'essi per un lor divoto. Una tal discretezza, che sovente
Lo scampa dal pericolo imminente.

LXVI.

Lasciato Malagigi al ramo appeso,
Torna Lirina, ce pensa fra se itelfa
Di far vendetta del suo onore offeso:
Che il viver così misera e depressa
L'affiigge a morre; ed hanne il volto acceso
Di rossor tale, che a fiamma s' appressa:
E dopo assai pensar conchiude alfine
D'uccider le due donne pellegrino:

LXVII.

E se puote, Orlandino e il così prode Nalduccio, ch' anbi flanno allegramente, Ed an floppato il biafimo e la lode. I Ma le sue ire non son ben contente, Se lor (come fi dice) il cuor non rode, E non il fa morir meschinamente. Però li tragge fuora de l' oftello, a E li mena nel suo forte castello:

# LXVIII.

Ed in esso vi mena ancora Argea Con la bella Corese; ed opra in guisa, Che ognun ben riconoscersi potea: Talchè per la gran gioja ed improvvisa D' essere in ciel Nalduccio si credea : E la stessa fortuna si divisa Orlandino d'avere; e le donzelle -Non capiscon per gioja ne la pelle.

LXIX.

Ma l' allegrezza lor cangiossi presto In dolor tal, che a dirlo non ho core . Meglio per lor saria stato un capresto, Meglio un coltello, che a un tratto si muore. Ma Lirina non è sazia di questo: Vuol che muojan di fame e di dolore; E vorrebbe, potendo, la crudele, Che si struggesser come le candele: LXX.

E perchè non si possan dare aita, O morire abbracciati in tanto affanno: Fcco che d'un cristallo è circuita Ogni persona, e il loco ove si stanno. Nè qui il valor, nè qui l'anima ardita Possono oprar; che parte più non ci anno; Tanto più che son tutti disarmati, E i cristalli son grossi smisurati.

# LXXI

Parevano le donne e i cavalieri Racchiusi in quei cristalli così duri, Tante lucerne o tanti candelieri Posti ne' vetri , acciò che sien sicuri Da' zeffiretti placidi e leggieri; Ovvero uccelli o diavoletti oscuri, Che stan chiusi nel vetro a l'acque in mezzo, Che son sì vaghi, e s' anno a poco prezzo. LXXII.

Quivi li lascia la crudel donzella, E l'uscio chiude : Ora pensate voi, Se l'ira a'due guerrieri il cor martella. Piangon le donne, e: oh sventurate noi (Gridano) odiate da ciascuna stella ! Almen (diceva Argea) a' piedi tuoi Morire potess' io, consorte amato! Che dolce allor mi fora, o meno ingrato. LXXIII.

Fd il fimile e più dicea Corese: Che non v'è modo da scappar dal vetro. Eran le voci da' mariti intese, E l' udivan con volto acerbo e tetro: Quando Nalduccio lagrimando prese A rispondere a lor di questo metro: È giunto il tempo che forza è morire, E non vale più a nulla il nostro ardire,

# LXXIV.

Però soffriam questa sventura in pace, E moriamo da forti . Avrà Lirina , Che sì del nostro affanno si compiace , Pena in vedere di che tempra fina Sieno i cor' nostri . Può l'empia rapace Donna torci la vira , ed in rovina Mandare i corpi nostri: ma non vale Su la nostr' alma libera e immortale .

# LXXV.

Intanto giunge il mezzogiorno e passa, E ne viene la noute, e non si magna. Dice Orlandino: io non ho nulla in cassa, E non mi reggo più su le calcagna. Con gli sbadigli Nalduccio si spassa, E pensano le donne a la cuccagna, Al bel paese, dove i fiori e i frutti De. gli alberi son pani, e son presciutti. LXXVI.

Viene il secondo giorno, e stese al suolo Stanno le donne per la debolezza. Ma pria che venga il terzo, altrove io volo Con le mie Muse, che a tanta sierezza Resistere non posso: e n' ho tal duolo, Che mi sento scoppiar di tenterezza, In veder divorassi da la fame Il sor de cavalieri e de le dame.

16

LXXVII.

Ahi misero ch' io sono! non per questo.

Potrò cantar di dolci cose e liete:

Ma il canto almeno non sarà funesto.

Spedito al cafro re (come sapete)

In un battello, che arrivò ben presto,

Dal vecchio un uomo chiamato Larete;

Coranto egli era pescator valente;

Disse tutto a lo Scricca bevemente.

# LXXVIII.

Lungi tre miglia ell'era da Cobona (Real città, dove abita lo Scricca)
La villa, in cui dormivan su la buona
Gli amanti: che sebben suol effer pieca
Infra il Sonno e l'Amor, nè l'un perdona
A l'altro mai, ma sempre glie la ficca;
Pur dopo una vigilia bestiale,
L'Amor può meno, ed il Sonno prevale.

LXXIX.

# XXXIX

Era în Cobona (o vedi che destino!)
Del sir di Monotopa il maggior siglio,
Ch' era più siero assai d' un can mastino.
Africa tutta pende dal suo ciglio,
E ne la Cafria ancora egli ha domino;
A cui lo Scricca, ogni anno un aureo giglio
Dà per omaggio. Or questi era venuto
Da per se stesso a prendersi il tributo:

# LXXX.

Ed acceso per fama egli era tutto
De la bella Despina: e intese appena
Il suo ritorno, che chiese (e con frutto)
Le sue nozze a lo Sericca, che ripiena
L'alma ha di gioja: che sebbene è bratto
Il genero, ha quattrini come arena;
E la bassa Etiopia, e l'alta ancora,
Ch'è un mezzo mondo, l'inchina e l'adora.

LXXII.

Vanne con questo solo e due scudieri A la villa Reale; e zitti zitti Col vecchio van di Despina ai quartieri, La qual dolce dormia: nè perchè gitti Lo Scricca a lei le braccia, e non leggieri La scuota; gli occhi nel sonno constiti Puote aprir; ma tentenna e ritentenna, Si desta; e trema per timor qual penna, LXXXII.

Ella sul primo si credè che sosse il suo Ricciardo; e stette per gridare, E seo sue guance estremamente rosse: Ma quando il padre potè ravvisare; Riverenza e timor si la percosse. Che (come disti) incominciò a tremare; Ma i due scudieri la piglian di peso, E vanno al porto con passo disteso.

# LXXXIII.

Li seguita lo Scricca e il fiero Ulasso, Che tal si chiama il prence d' Etiopia: E in un momento, perchè ci era un passo, Vanno a Cobona. Ma non si sa copia Del fatto, e sopra vi si pone un sasso: Che la cittade ha di milizie inopia: E lo Scricca, che sa cosa è Ricciardo, Vuol camminare in ciò con gran riguardo, LXXIV.

Le disperate voci e i pianti strani, Che se' Despina, e chi li vorrà dire? Le bionde trecce ella strapposse a brani, Nè si lasciò la faccia di ferire Con ugne; e uccisa con le proprie mani Si sarebbe; tanto cra il suo martire;

Si sarebbe; tanto era il suo martire;
Se le pietose donne, intorno a cento,
Non le savano attorno ogni momento.
LXXXV.

Ma s'ella piange, Ricciardo non ride; Che destatosi appena in su l'aurora, Cerca d'alcun che a Despina lo guide; E chiama il vecchio: e non m'ascolti ancora? Ripiglia irato, e par che strille e gride. Ma il vecchio de la villa era già fuora; Ond'egli corre in questa parte e in quella, E rifruca ogni quarto, ed ogni cella.

# LXXXVI

Va di su, va di giù, loco non lassa Ch'egli non guardi, e par che al giuoco ei faccia Del rimpiattin: per tutto apre e fracassa. Alfin la sorte sua colà lo caccia, Dove ad un tratto per dolor s'insassa; Poi in se ritorna, e il caro letro abbraccia, Letto ancor caldo, ove dormi Despina: E ben s'immaginò de la rapina;

Perchè la rette d'oro e i bianchi veli Con cui fasciava i biondi suoi capelli, Trovò sparfi per terra: e se crudeli Egli chiamò, se ingiufti, iniqui e felli Con quei che vi son dentro, tutti i cieli; E se de gli occhi fece mongibelli, E se fuora egli usci tutto atrabbiato; Sel penfi chi davvero è innamorato.

# LXXXVIII.

Forse così per la sanguigna veste Su'monti di Tessaglia Ercole apparve; E su così (la madre uccisa) Oreste Da le Furie agitato e da le larve; E così, adorne d'edera le reste, Sembraro il di che in mezzo a lor comparve Il tracio Orseo, le Bassaridi insane: Ma queste parità pur son lontage.

# LXXXIX.

La prima cosa ch' egli fece, accese
Ne la villa un gran fuoco, e la distrusse
Indi nel porto rapido discese,
Sfondò le navi, ed a morte condusse
Quanti nocchieri con la mano ei prese.
Poscia colà sul prato si ridusse
Dov' era il suo desfriero, e su vi sale:
E quello vola come avesse l'ale.

Verso l'orribil selva ei s'incammina; Che pensa che colà ridutta l'abbia Con qualche incauto suo l'empia Lirina; Quando ritrova affiso in su la sabbia Malagigi in figura picciolina:

Ne quasi ravvisollo da la rabbia;
Pur lo ravvisa, e se lo prende in groppa, E inver la selva tacito galoppa.

X CI.

Entra per essa, e nullă fi spaventa Di fiamme e laghi e di serpenti e mostri; Ma di Lirina al palazzo s'avventa, E sul cavallo va per tutti i chiostri E per le stanze; ed ei non si sgomenta; Ma va, che par ch'egli abbia i piedi nostri; E tanto gira, ch'entra dove stanno I suoi cugini, e vede il loro affanno.

#### X CII.

Si prova con la lancia e con la spada A romper quei criftalli e il tempo getta Con la fatica: che sembra rugiada Qualunque colpo di tagliente accetta; Quando il cavallo, che non mangia biada, Le sue zampe a menar comincia in fretta Sul criftallino masso; e mena mena, Lo spezza sì, che quafi fanne arena.

X CIII.

Dopo l'un rompe l'altro; e in poco d'ora Tutte son rotte ed anzi firitolate. Ma liberta che serve a chi divora La cruda fame? E in casa de le Fate Non c'è pane, e nè meno acqua di gora; Sicchè a morire saranno forzate Le belle donne e i due bei giovinetti, Se dal ciel preflo non sono protetti... XCIV.

Nalduccio appena puote alzar la testa; Ed Orlandin fi rizza, ma ricasca. Argea non parla, e Corese sta mesta. Malagigi rovesciasi ogai tasca: Ma nulla trova in quella, e nulla in questa: Tal che più ingagliardisce la burrasca. E veggon che non ponno più durare: Contre la fame, e lor convien maneste.

## XCV.

Il buon Ricciardo, ancorchè in ftato fist Da non sentir d'altra cosa dolore, Che sol di lei che gli an menata via; Pur ha pe' suoi cugini tanto amore, Che vuoi camparli da morte si ria, Se potra tanto oprate il suo valore; Onde corre a cavallo in ogni banda Per trovar pane, ovvero altra vivanda: XCVI.

E nel girar che fa, trova Lirina Che fugge spaventara; ma il destriero La giunge, e tien co'denti la meschina. Ricciardo allor con volto acerbo e fiero Dice: rendimi, o rea, la mia Despine. Ovver di qui motir fa pur pensero. Giura Lirina che non l'ha rubata, E ch'ella è fuor de la selva incantata. XCVII.

Non le crede Ricciardo, e il braccio innalza
Per tagliarle la tefta: e il buon cavallo
In quel putno da se lunge la sbalza;
Onde il gran colpo fu gettato in fallo.
Ma di nuovo il deftrier la segue e incalza,
E la ripiglia in un breve intervallo;
Onde pensa Ricciardo, e ben s'appone,
Che in questa cosa ella ci abbia ragione.

#### XCVIII.

Ma la donzella piena di paura Dice: fignor, giacche son giunta al fine D' ogni mio bene e d' ogni mia ventura, E che il poter de le fate divine Superato è da la tua gran bravura; Abbi pietà di questo biondo crine; Nè voler nel più bel de' giorni miei Tormi la vita, se gentil tu sei.

In nulla t' offesi io, e ti prometto D' esserti serva e amica, se vorrai. A queste voci lieto Ricciardetto Sorrise, e dice: amica a me sarai; E sia de l'amor tuo il primo esserto, Se de' cugini miei pietade avrai, Che stan morendo miseri di same Con le lor mogli, che son due gran dame.

O qui sì (rispose ella) non poss'io Dat lor conforto, che ho le man' legate: Ch' aspro coftume e ftatuto empio e rio Egli è, fignore, di noi altre fate, Di far del mal, quando ne abbiam defio, E di far ben sovente a le brigate; Ma non possiamo il mal mutare in bene, Ed in piacere convertir le pene.

CI.

Qui bisogna disfar tutto l' incanto;
E per disfarlo, assai ci vuol valore.
Di questo gran palagio sta in un canto
Terribil mostro, che, se a sorte muore,
Diviene un picciol serpe, e picciol tanto,.
Ch' è di lai il bruco e il lombrico maggiore;
E sdrucciola di mano a chi lo piglia
Si presto, che ne avrai gran maraviglia.
CII.

In questo stato non dura un minuto, Che torna ad ingrossars, e ad esser torna L'antico mostro orribile e passuro.
Bisogneria pigliarlo per le corna,
E poi tagliare il suo collo minuto.
Piotagliare il suo collo minuto.
Questa bestia ora grande, ora piccina:
E a lui lo guida la bella Lirina.
CIII.

Mugghia la fera al primo comparire
Che fa Ricciardo, e contro se gli scaglia,
Che par che a un tratto lo voglia inghiottire.
Ma non è mica il cavalieri di paglia;
Anzi l'incontra, e lo prende a ferire
Ora nel collo, ed or ne l'anguinaglia;
E presto presto, per farvela corta,
Da la sua spada quella bestia è morta:

#### CIV.

E in un balen diventa un serpentello, Cui raccoglier gisumai non può Ricciardo; SI perchè minutiffimo egli è quello. SI perchè dal cavallo suo gagliardo Scender non puote; e fi becca il cervello: E quello intanto a ingroffar non è tardo, Ed eccolo già fatto grande e groffo, Ecco che torna al cavaliero addoffo:

E per non ve la far molto storiare, Sei volte almeno su la bestia estinta, E si serpe, e tornossi a imbestiare: E l'avrebbe colei pur troppo vinta, Se Ricciardo l'aveva da pigliare, Nè dava a l'opra il buon destrier la spinta; Che in bocca se la prese, e tenne sorte, Finchè Ricciardo non le diè la morte.

#### CVI

Il sottil collo fu reciso appena,
Che il palagio va in fumo, e il bosco tutto;
E in un bel prato, in una spiaggia amena
Si trova di donzelle un buon ridutto
E di guerrieri con fronte serena:
Ed Orlandin da la fame difrutto
Con Nalduccio e le donne pur compare
Sopra quell' erba, che stan per passare:

Ricciard. Tom. Ill.

#### CVII.

Ma Lirina pietosa in questo mentre E' gita, ed è tornata coli mangiare. Da le donne comincia, e lor vuol ch' entre Il cibo a poco a poco: e così fare Si dec con quei che an vuoto affatto il ventre: Che in altro modo si farian crepare. Dopo le donne ciba i paladini, Indi lor reca de gli ottimi vini:

CVIII.

E perch' ella ama d'un amor gagliardo Despina bella, con amore eguale Ama lo sposo suo, ch' e il buon Ricciardo; Nè in questo amor c'era punto di male: E chi ne mormorò si un gran bugiardo, o su questo adoce di sale: E giura il Garbolino in più d'un foglio, Che tra Lirina e lui non ci fu imbroglio.

CIX.

Il veder tolte di bocca a la morte Le due leggiadre donne e giovinetti, In gran parte addolcio la dura sorte Di Ricciardo, che vuol da gli alti tetti Fino al suolo disfare irato e forte Cobona e i cittadini maladetti. E lo farà, conforme ascolterete Ne l'altro Canto, quando l'udirete.

Fine del Canto vigesimosecondo.



Mostrami con la man (disse Ricciardo) La via del Monotopa: altro non chero.

Ricciard. Can.XXIII

# RICCIARDETTO.

# CANTO VIGESIMOTERZO.

SE si potesser far due volte almeno
Le cose che una volta sol si fanno;
Averemmo del mal tanto di meno,
Che sto per dir, saremmo senza assanno;
E il viver nostro di pianto ora pieno
E di miserie e di continuo danno,
O sarebbe felice, o il lagrimare
Si conterebbe tra le cose rare.

H

Allor sarebber santi tutti i frati, E sarieno le monache concente, Ed avrebbero pace i maritati: Che lasceriano il chiofito prohtamente l monachi, le monache, e gli abati; E lascerian le mogli parimente. Quelli cite l'anno, e frati fi farebbero; E gli sfratati allor s'ammoglierebbero:

E avendo a mente gl' impeti e le furie Del guardiano indiscreto ed incivile, Non sentifica de le mogli l'ingiurie; E il marito fra tanto avrebbe a vile I cilizi, le lane e le penurie Che porta seco quella vita umile, Pensando molto peggio aver patito, Quando faceva il miser da marito.

IV.

Ma queste cose (come ben sapete)
Fatte che son, non si ponno dissare;
O alinen ci vuole il reverendo prete,
Che canti ad un la requie da l'altare.
Parlo di quei che incappan ne la rete
Di prender moglie, e si fanno legare;
Perchè de gli altri clie frati si fanno,
Dura sino a la morte il bene e il danno,

r. "

Così lo Scricca le dita si morde D'aver tolta sua figlia a Ricciardetto: Ghe pericol non è ch'egli si scorde Di tanta ingiuria, e non si pigli a petto Di vendicarla: end'è ben che si accorde D'abbandonar la Cafria e il patrio tetto, E ritirarsi anch'e in el Monotopa: Che teme altro.castigo, che di scopa.

Però ridendo dice al fiero Ulaffo: Vo'venir teco, e accompagnar mia figlia, Perchè ho sommo piacer d'andare a spaffo: E poi tu vedi come fi scarmiglia Questa fanciulla, e dassi a Satanasso, Perchè contro il suo genio ella ti piglia; Onde io potrò ridurla a tuo potere Or con minacce, e do ca con preghiere.

Ed in fatti la povera Despina Piangeva e sospirava in guisa tale; Che un'anima di pietra adamantina Si sare' fatta come in acqua il sale Per la pietà di donna si meschina; Che nulla cura lo Scricca il suo male, E vuol che moglie d' Ulaffo ella fia, Come fignor di tanta monarchia;

#### VIII.

E le dice: tu se' senza cervello
A lasciare costui per un spiantato
Che ha poco più de la spada e il cappello,
Fd in tasca non ha forse un ducato.
Il marito che importa che sia bello?
Che bello egli è, quando non è storpiato:
Ma se non ha quattrini, è brutto molto,
Sebbene avesse gigli e rose in volto.

Fra pochi mefi la bellezza passa, E passa anche l'amore; e sono radi Gli amanti maritati; e non s'ingrassa D'amplessi e vezzi, se ben tu ci badi. Ma chi si trova gran contanti in cassa, E comanda a castella ed a cittadi, Anzi a provincie e regni; ogni ragazza, Se nol volesse, si direbbe pazza.

Non è però, Despina, ch' io non senta Pena del tuo dolore; e me ne scoppia Il core in petto: tanto mi tormenta: Che giovinetta donna è come ftoppia, A cui il villano accesa ftipa avventa; Quando di genio e d'animo s'accoppia Con qualche bel garzone: onde a gran forza, E a lungo andare la fiamma fi smorza.

#### XI.

Ma la ragione in ben nata fanciulla Ha da far quello che l' età non puote, Ed il piacer non vuole: e da la culla Che altro udifti, se non queste note? Or non le cuti ed hai sorse per nulla? Mentre ei così ragiona, in su le gote Di Despina apparisce un tal rossore, Che la rosa appo lui non ha colore:

#### XII.

E con gli occhj filfati in sul terreno, Con le mani fra loro complicate, E col bel mento posato in sul seno, Difle: fignor, de le cose paflate Ov' è la rimembranza? Ancora io peno Pensando a quella orrenda crudeltate Che il re di Nubia, il fiero Serpedonte, Voleva adoperar su la tua fronte.

#### XIII.

Non ti ricordi come il mio Ricciardo ( Che mio sarà per sempre ) e ruppe e vinse Tanta masanda, e fervido e gagliardo In pochi colpi Serpedonte ellinse? Che pur non era un cavalier codardo; Anzi sovente il crine anch' ei fi cinse Di verde alloro; e per la forza e l'arte Dir si potca d' Africa nostra il Marte:

#### XIV.

E te da l'ugne de la morte tolse, E me pur anco. Ma di me non dico; Di te ragiono, di re ch' ei disciolse Dai duri lacci, e il reo ferro nemico Che ti dovea dar morte, altrove volse. Allor tu l'abbracciafti, e come amico, E come tutelare angiol di Dio, Venuto in tempo a tuo soccorso e mio.

Ma quando tu di ciò non ti rammente, Almeno avrai memoria di quel giorno Che ferito sul suolo, egro e languente Tu te ne stavi, ed avevi sol d'attorno. Le mute selve; e ch' ei pietosamente Ti tolse in braccio, e di tal peso adorno Andò più miglia, e ti conduste al porto Di Nubia; e senza lui saresti morto.

XVI.

Ma perchè questo a mente io ti rivoco,
Se tu fosti crudele e fosti ingrato
Al suo valore in quello stesso loco,
Cotorgli me, per cui t'avea salvato?
Ma quello che già fu, stimisi poco:
Ciò che di fresco il mio Ricciardo amato
Ha per me fatto, non ha ricompensa;
Cotanto l'opra ella è ammiranda e immensa;

#### XVII.

Ch' Africa tutta, e tutto il mondo insieme ( Nè dico ciò per certo mo' di dire, Ma perchè è vero.) con sue forze estreme Del bosco non m' avrian mai fatto uscire. Ma il mio Ricciardo, che morte non teme, E a valor sommo unito ha sommo ardire: Fuor me ne trasse, e a te di più mi rese: E tu tanto favor paghi d'offese?

# XVIII.

Tu sai pur quanti forti cavalieri Entrar' nel bosco, e mai non sonne usciti: E d'uscirne giammai verun non speri: Che son troppo guardati e custoditi Tutte le notti e tutti i giorni interi Da draghi e furie e spiriti infiniti . Ora in che stima sarà quella spada, Che in uscirne si feo cotanta strada? XIX.

Ah padre mio, se l'unica tua figlia Brami felice, e solo a questo oggetto Di darla a Ulasso amore ti consiglia; Sappi che prima passerassi il petto Con un coltello, e renderà vermiglia La Cafria terra, ed il paterno tetto, Che soffrire altro sposo avere a canto, Che il suo Ricciardo. E qui diè loco al pianto:

#### XX.

E crebbe tanto il duol, che di repente Le tolse i senfi, e reflè come morta.

Ma il duro padre, che l'impero ha in mente, In braccio se la reca, e se la porta
Sal cocchio, dove Ulaflo impaziente
Il più lungo indugiare non sopporta.
Così fugge lo Serieca, e fugge Ulaflo
Con Despina, che par mutaca in salfo.

XXI.

S'io potessi impedir questa partita, Donne mie, lo farei pur volentieri: Che son d'una natura si indolcita, Che non posso veder dai can' lerieri Prender la lepre, nè veder ghermita Starna o colomba dai presti sparvieri. Ora pensate voi come io mi stia. In veder tal fanciulla portar via:

XXII.

E sono sì voglioso di sapere Conforme finir debba questo imbroglio, Che s' egli stesse in pieno potere, Salterei de l'istoria più d'un foglio: Ma il timor che ho di farvi dispiacere, Più incdesto mi fa ch' esse non soglio: Però non s' interrompa a tal riguardo, E là si torni ov' io lasciai Ricciardo.

#### XXIII.

Se vi sovvien, disfarto il grande incanto, E divenuto amico di Lirina, Che quasi sempre se la vuole accanto, Accio gli parli de la sua Despina. E gli accresca parlando, e scemi il pianto: Va co' cugini verso la marina, Ove si vede ancora alto fumare La villa, il porto, e quasi disti il mare.

Quivi giunto, il suo sdegno oltre misura S
nacerbisce: e giacchè tutto è gualto,
Altier minaccia da lontan le mura
Di Cobona, che a lui verun contrasto
Non potran fare. Oimè, che rea sventura
Ella è de li città, di venir patto
Di ferro e suoco per l'error d'un solo,
E senza colpa sentir tutto il duolo!

XXV.

Non voglio entrare in quello che fa Dio; Ch'egli fa bene, ed io sono un ftivale; Ma se poteffi fare a modo mio, Vorrei punire solo chi fa male; E se il principe fosse un uomo rio, Un compra brighe, un pezzo d'animale; Di propria mano lo vorrei impiccare, Ancorchè amico mi fosse, o compare.

#### XXVI.

Oh quanto staria bene a quello Scricca Un bel capestro! Non vedete come II suo mostaccio grida: impicca, impicca? Che a sua cagion non solo vinte e dome Saran sue genti, ma di bella e ricca, E di si chiaro e glorioso nome La Cafria diverrà misera cosa, Conforme è oggi orrenda e mostruosa.

XXVII.

Lungo il lido del mar, che sempre firide, A tutti corre il buon Ricciardo avanti; Anzi sembra che vole e che disfide L' Aquilon freddo e l' umido Levante. La sentinella, che da lunge il vede, Fa chiudere le porte in uno iffante; E prefto prefto per tutta Cobona Si sparge quella nuova poco bona.'

XXVIII.

La gioventù bizzarra, e che valuta Il suo valor più che non vale assai; D'andargli incontro è così risoluta, Che di fermarla alcun non penfi mai. Pur quel vecchio che in terra avea veduta La gran porta di bronzo: a comprar guai (Lor grida) andate; ed io ve ne afficuro, Che contro lui neppur varracci il muro.

#### XXIX.

Il vero modo e l'unica maniera Di campar voi e noi da crudel morte. E' andargli incontro senza elmo e visiera, Ed aprir lui de la città le porte. Un di coloro con turbata cera Disse : o ve' che parer d'animo forte! Per un sol dunque, vecchio traditore, Di' cose tali, e fai tanto rumore? X X X

· S'ei fosse stato ( io sto per dir ) di getto, E fosse bronzo, e ancor cosa più dura; Io ti giuro pel nostro Macometto, Che a tutti noi ei non porria paura. A dieci, a venti può passare il petto; Ma infin sarà poi sua la ria ventura. Ciò detto, va che il diavolo sel porta Avanti a tutti, ed aprir fa la porta. XXXI.

Si chiamava Dragù questo pollastro, Che fu il primiero ad incontrar Ricciardo. Ei tagliollo per mezzo come un nastro, O come un citriolo, o come un cardo. A vista di sì orribile disastro Il portinajo per suo buon riguardo Serra la porta; ed ogni altro guerriero Per quel gran colpo sta sopra pensiero:

### 'XXXII.

E sopra i merli de l'eccelse mura Si fanno forti con pietre e sactte: Ma quivi lo stupor passa in paura; Che par che ognun di lor sopra a lui gette Giunchiglie e rose e tenera verdura; Cotanto l'armi sue eran perfette. Ma pur succede a questa maraviglia Altra che la sorpassa cento miglia:

XXXIII.

E questa fu, quand' ei ben stretto in sella Prese la lancia, e la porta percosse; le videro a un baleno aprirsi quella, Come se stata sol socchiusa fosse; E il chiavaccio e la toppa e in un le anella Non sol forzate, non solo rimosse; Ma videro ir lontane mille passi: Onde non sembran uomini, ma sassi.

XXXIV.

Entra per la città non altrimenti Il feroce guerrier, ch'entra il leone E la tigre affamata infra gli armenti; E senza un'oncia di discrezione N'ammazzò presto presto più di venti. Gli altri, che veggon questa funzione, Fuggono in casa, e vi fi sangan drento, Ripieni di dolore e di spavento.

#### XXXV.

Corre egli furibondo per le strade, E d'alto incendio la città minaccia: Che di mano a non so qual Deitade Rubato ha il fuoco in una moscheaccia. Onde del mal comun mosso a pietade Il vecchio de la villa, alsin s'affaccia A una finestra sua che stava a tetto, E chiama singhiozzando Ricciardetto:

XXXVI.

\* E gli dice: fignor, se tu afficuri Cobona e me da l'ultima rovina, Ma con solenni, e sagrosanti giuri; Io ti dirò dov' è la tua Despina, Che col mal nostro in van trovar procuri. Anzi mentre noi gustii, ella cammina; E per dir meglio, a forza è strascinata Da molta gente, e tutta quanta atmata. XXVII.

Acchetosse Ricciardo a quel bel nome, Come per pioggia il tempestoso mare; E gittò il fuoco in terra, e chiese come Era a lui noto un così grande affare. Il vecchio accorto le canute chiome Mosse un tal poco, e poi prese a parlate, E gli disse: signor, saper tu dei Che ho spesi in questa corte i giorni miei;

#### XXXVIII.

E quegli io son che fin da fanciulletto De la gran villa che sul mar risiede, Fui dal re cafro a la custodia eletto. Dove tu con l'illustre e bella erede Del regno ne venisti, e poi nel letto Fu dal padre sorpresa. Or di mia fede Non dubitar, ma dà credenza al resto; E se colei t'è a cuor, credimi presto. XXXIX.

Shatte i piè, crolla il capo, e ad alta voce Grida Ricciardo: oda Cobona tutta: Io perdono a la Cafria; e chi a lei nuoce, O nuocer vuole, a dura e mortal lutta Io lo sfido: ma tu parla veloce, Buon vecchio, e dimmi dove s'è ridutta La mia Despina. Ed egli: ella è in potere Del maggior uom che su la terra impere.

Del fir di Monotopa il primo figlio L'ha chiesta in moglie, e il padre glie l'ha data, Ed ha tenuto per savio configlio Di qui levarla, ancorchè addolorata, Ancorchè de la vita in gran periglio: Tanto del tuo valor qui s'è innalzata La nominanza; che lo Scricca stesso Per lo spavento è voluto irle appresso.

#### X L I.

Mostrami con la man (disse Ricciardo)
La via del Monotopa: altro non chero.
Alzolla il vecchio, e la segul col guardo,
E il mezzodi gli dimostrò sincero.
A quella volta senza altro riguardo
Sprona Ricciardo il suo nobil destriero.
Ora mentre galoppa, ecco che arriva
Lirina con la bella comitiva.

#### X L I I.

Nel palazzo reale accolti sono Dai Cobonesi, e lor fanno gran sesta, E tutti quanti lor s'ossirono in dono; Nè più si pensa a l'orrida tempesta Dianzi sossera. Fan salir sul trono Le tre gran donne con corone in testa. Ogni gentil fanciulla a più potere Corre a palazzo, che le vuol vedere:

# XLIII

E gia mille e dugento avanti sera Erano giunte ne la regia sala; Onde Lirina a dir fu la primiera: Giacchè son tante, e sono in si gran gala, Di sonatori alcuna scelta schieta Si chiami. E in un baleno fi propala Per tutto, come nel real palazzo S' ha da fare una festa di sollazzo.

Ricciard. Tom. III.

#### XLIV.

Come i noftri non sono i balli loro, Come i noftri non sono i balli loro, Ma pur son balli ch' anno del decoro, Che van su l'aria de le spagnolette. De' sonatori fu diviso il coro: Parte crotali usava e naccherette, Parte zampogne, zufoli e viole, E furon principiate le carole.

X I.V.

Molti i giovani furo e le donzelle Ché ballaron per certo a meraviglia; Ma tra le più gentili e le più belle Una a se trasse di ciascun le ciglia: Che tanto apparve superior tra quelle, Quanto tra i fior' del prato la vermiglia Rosa, oppure tra l' untili mirici Il platano dai rami si felici.

#### XLVI.

Era del cafro re costei cugina, A nobil prence già promessa in moglie, D'una beltà si rara e pellegrina, Che libertade e pace a c'ascun toglie. Ne' suoi begli occhi Amor tien la sucina, Che pensosa o ridente, altera o pia, Chi la riguarda se medesmo obblia.

#### XLVII.

Alta è poi di statura, e signorile, Ed ha nel favellar grazia si grande, Che men soave al cominciar d'aprile I suoi be' versi Filomena spande. In somma in ogni cosa era gentile; Si dicea Marianna (\*); e in quelle bande Vecchio non v'era che si ricordasse D'altra che la vincesse, od uguagliasse, XLVIII.

Quando coftei comparve, ed a la danza Diede principio: gran romore in prima Udiffi; perchè ognuno utra e s'avanza Per lei vedere, e sta de' piedi in cima. Poi tal silenzio fa per quella sanza, Che vuota di persone esser si stima. Solo talora in certi atteggiamenti Mostravan d'aver voce e sentimenti.

Io nel vederla tra me stesso dissi: Il ciel, bella fanciulla, ti consoli; E tutti gli aftri, o sieno erranti o sissi. Ti guardino benigni; e lunge voli Da te ogni affanno, e giuso s'innabissi: ci ncanutisci con i tuoi figliuoli, E col dolce tuo sposo; e fra voi due Stenda la pace ognor le braccia sue.

(\*) La Sig Marianna Bolognetti Cenci.

Non molto dopo a lei nel cerchio venne Non men bella di lei, ne gentil meno, Una cognata sua (\*), di bianche penne La telta ornata, e di bei fiori il seno. In Cafria la portaro etrusche antenne, Come nata nel bel tosco terreno:

Come nata nel bel tosco terreno:
Faustina era il suo nome; e quando sciolse
Il piede al ballo, ognuno a lei si volse.

Io non so dir quel che paresse allora;
Ma certo non sembio cosa mortale.
Così di maggio l'odorosa Flora
Su' verdi prati or muove i piedi, or l'ale;
O de le sfere a l'armonia sonora
Così del biondo Apollo ed immortale

Danzan le figlie; o avvolte in aureo velo Così forse le Dee ballano in cielo. L.I.I.

De le bellezze sue meglio è non dire, "
Che dirne poco, e poco ancora è il molto:
Che non posson le rime colorire
Le tante grazie ch' ornano il suo volto.
O vuol piagare, o vuole incenerire;
Tanto poter ne suoi occhi è raccolto;
E tanti ne conosco, anzi infiniti,
Che piangono per lei arfi o feriti.

(\*) La Sig. March. Faustina Acciainoli Bolognese: .

#### LIII.

Finito ch'ebbe di danzar costei, Ecco che, s' apre il cerchio a la man destra, Ed entra un'altra donna (\*): e tutti a lei Si volgon, che di ballo era maestra. Al capo aveva avvolti i suoi capei, E frammischiate con l'aurea ginestra Eran perle e zassiri, onde contesta Bella corona ornavale la testa.

#### LIV

In mezzo a la corona un velo bianco Era fermato, e vi facea la punta, Che poi largo scendeale sul bel fianco. La sottil tela d'oro era trapunta; E le pendean dal braccio destro e manco Candidi lini, a cui era congiunta De la belgica Aragne il più sottile, Il più nobil lavoro, il più gentile.

Sua veste ell'era del color del prate, Allorchè il verno rigido s'accosta; Lunga sol dietro, e ugual per ogni lato; Uso trovato a crescer pregio a posta: Stretta in cintura, e il petto rilevato Copriale il busto. Così ben disposta Diede principio a carolar costei, E ricolmò d'invidia nomini e Dei.

(\*) La Sig. Veronica Bolognetti Verofpi.

#### LVI.

Costei di Marianna era sorella, Donna di sempre chiaro e immortal nome: E cotante virtù chiudeansi in ella, Che le sì chiare un tempo Ateni e Rome Ebber forse di lei donna più bella, Non già più saggia: ed era non so come Quivi venuta al ballo quella sera: Che per uso lo sfugge aspra e severa. ĩ. V I İ.

Nè tacerò le lodi ampie e fincere Che date furo a la vaga Isabella (\*), Nata del Tebro in su le sponde altere. Ell' era accorta estremamente e bella: Nere le chiome, e le pupille nere Aveva, ed era così destra e snella, E sì ben fatta de la sua persona, Che fe' invaghir di se tutta Cobona . LVIII.

Io credo che di Vener la famiglia Tutta le stesse affaccendata intorno : Ch' ogni suo moto, ogni batter di ciglia Fra di grazie e gentilezze adorno: Onde amore destava e maraviglia In quanti aveva spettatori attorno: Quindi s' udiva il nome d' Isabella Risonar lieto in questa parte e in quella .

<sup>(\*)</sup> La Sig Co: Isabella Soderini March Maffimi.

#### LIX.

E di lei nata (\*) presso a l'Apennino, Onde Bologna in maggior pregio sale, Nulla dirò? anzi dironne insino Che terro l'alma in questo carcer frale; Perchè il suo ingegno e spirito divino, E il suo cor che vie più d'ogni auro vale E di ogni argento, m'anno preso in modo. Che parlar non ne so, s'io non la lodo.

Costei Ipolitina ella è nomata, Che nel ballare uguale era a ciascuna, E d'un viso si vago era docata, Ch' altro simil non mai vidi in veruna. Fece una danza nuova: e fu si grata, Che il popo tutto intorno a lei s' aduna; E non aspetta da ballar che reste; Ma batte palma a palma, e le fa seste.

L X I.

Le lodi che a lor diero le regine, Nalduccio ed Orlandino, immense futo. Quindi venuta la gran festa a fine, Il che parve a più d'uno acerbo e duro, Massime per le giovani divine, Gloria del tempo nostro, e del futuro li

(\*) La Sig. Contessa Ipolita Lignani Aguchi.
F 4

## LXII.

Le starne, le pernici, i francolini. I tordi, che parean fatti di cera, I pollastri, e i piccioni tenerini V' erano a monti : ficcome la sera Di carnovale ho visto dai Corsini. V' eran pasticci poi d'ogni maniera. Di vini non vi parlo: v' eran tutti, Dolei, abboccati, tondarelli, asciutti,

#### LXIII.

Chi il crederebbe ? in lido così strano Giunta era pur la ghiottornia franzese: Perchè, come cancrena in corpo umano, Il vizio corre per ogni paese. Vizio crudele e infiememente insano. Che il viver scema, ed accresce le spese, E tanto offusca ed aggrava la mente : Che per lo più fa gli uomin' da niente. LXIV.

Perchè non solo la sfrenata e pazza Gioventude oggidì crapula ognora; Ma quelli ancor, cui la dorata mazza Precede, e il mondo come numi onora. E sol di gran fignore ha nome in piazza Chi più ghiotti bocconi si divora: E quei che si contiene ed è frugale, E' creduto un spilorcio, un animale.

#### LXV.

Ma tra costoro il Cardinal Corsino
( Adesso Papa per grazia di Dio)
lo non ripongo: che di grano, e vino,
Di ville, e di poderi, e che so io,
N' ha più, che non ha penne un uccellino,
L' illustre casa sua, d' onde egli usclo.
E se facea talor qualche allegria,
Era sua roba, e non di sacristia.

LXVL

E questa è la ragion, ch'i sui nipoti
Fanno si bella e si rara figura:
Che non comincian mica ad esser noti
Dal dl, che il zio giunse a la somma altura;
Ma pieni tutti de le vere doti
Che possa dare l'arte e la natura,
Ricevono dal zio gran lustro ( è vero )
Ma non fanno per Dio torto a san Piero.
LXVII.

Io parlo solamente di coloro, Che senza un poderin, senza contanti, Non (come fi suol dir ) vivean del loro; Ma nudi, crudi, cenciofi, birbanti Solo a forza di bolle fi fer d'oro: Ed arricchiti, altieri, ed arroganti, Colmi d'iniquità, colmi di vizi Non pensano a far'altro, che stravizi.

#### LXVIII.

O san Piero, san Pier! la tua gratella; Ove insteme con Giacomo e Giovanni Abbrustloiti muggine o sardella; Ove n'è gita? Da' celesti scanni; Sopra cui stai, deh gira un' occhiatella A' grassi eredi de' tuoi tanti assanni; E vedi un po' lor cucine e dispense; Le lor cantine e spaziose mense.

LXIX.

Quel che tu non avesti oro ed argento (Come dicesti a lo storpio del tempio )

Esti anno in copia: e a cento doppj e cento Iddio l'accresca lor; ma buon esempio Dieno e conforto a chi si muor di stento; Nè le ricchezze lor dien forza a l'empio; Ma di fanciulle e di poveri ingegni Sien riparo ad ognora, e sien sostegni.

L.X.

In un sol pranzo, in una sola cena Si getra quel che dato a una famiglia, Di trifta la faria lieta e serena. Però a coftoro racconcia la briglia, San Piero mio, e sì gran luffo affrena; E a tal, che per mangiar troppo sbadiglia, Leva penfioni e leva benefizi, E dalli a quelli ch'anno meno vizi.

#### LXXI.

E ben tu vedi ch'aftio nen mi move, Nè voglia di dir mal de' fatti loro; Parlo per zelo, e perchè taccia altrove Anglia ed Olanda, e tutto il concistoro Di lor, che l'eresia da noi rimove; Perchè ben sai che questo agento ed oro Che in tanto sterco va giù per il cesso. Egli è di Cristo alsine il sangue stesso.

LXXII

E' patrimonio ancora e capitale
De' poverelli. O felici, o beati
Quelli che in testa anno un poco di sale,
E son di santa carità ammantati!
E acciò i tesori lor non vadan male,
Li danno a ciechi, a languidi e storpiati!
Onde ne giorni poscia estremi e duri
Del gran tragitro si trovin sicuri.
LXXIII.

Ma dove domin mai m' hai tu condotto, Musa leggiera come piuma o foglia, Che or quinci, or quindi, or di sopra, or di sotto Tu batti l' ale, come più n' hai voglia? Materia ciò non è da farne motto:

E chi meno ne parla, men s' imbroglia:
Però ritorna d' onde se' partita,

E questa istoria facciasi finita.

#### LXXIV.

Nel più bel de la cena, ecco che giugne Con l'arpa in mano una bella fanciulla, Che l'aurec corde toccando con l'ugne Diletta si, che ogni altro gusto annulla: Quindi al bel suno il dolce canto aggiugne, E cantando diceva: o da la culla Felici avventurose giovinette, A gran fortune tra mortali clette!

LXXV.

E dopo aver di lor cantato molto, Tutta si volse, Flavia (\*) illustre, a voi: Che non è luogo si remoto e incolto Tra i freddi Sciti, o i luminosi Eoi, Che di voi non si parli, in cui raccolto E' quanto ebber valor ninse ed eroi: E per senno e per grazia e per bontade Vincete ogni altra di ciascuna etade.

LXXVI.

E così dopo voi, passò col canto A lodar altre donne di valore: Uso, come vedete, onesto e santo, Che Grecia un tempo e Roma ebbe in onore: Che lodata virtù cresce altrettanto; E bella invidia il giovinetto core Stimola e punge, e ad imitare accende L' opere belle ch' ei lodare intende.

(\*) La Sig, Marianna Flavia Teodoli Bolognetti ;

#### LXXVII.

Ma tempo egli è di volgere le spalle Al cafro lido, e di tornare in Spagna, E seguir Carlo sino a Roncisvalle: Che il buon vecchio a ragion di me si lagna, Ch'io stia dove si canti, ove si balle in ozio dolce il sudor si sparagna, Nè pensi a lui che del valor suo degno E' presso omia di dar l'ultimo segno.

LXXVIII.

Però chi in Spagna ha di venir desso, A me s' accosti, che sciolgo le vele Per quella volta: nè turbato o rio Averò il mare, nè il vento crudele: Che Apollo, il santo Apollo è il nocchier mio, E a mia cuttodia è il coro almo e fedele De le Castalie Dee, scorta sicura: Onde vo lieto, e privo di paura.

LXXIX.

Non pensate però che tempo lungo lo voglia stare di Cobona suora: Che se da ri per Carlo or mi disgiungo, Donne ger r, rivedremci or ora: Che con tra do dolore io mi dilungo Da Despina che piange e s'addolora, Separata dal suo caro:consorte, E sta in periglio di vergogna e motte.

Fine del Canto vigesimoterzo.



Grida: signor, non credere à costui.

Ricciard . Can . XXIV.

# RICCIARDETTO.

# CANTO VIGESIMOQUARTO.

I.

Ià liberata da le man' de' Mori
La Spagna, Carlo faceva ritorno
In Francia carco di lodi e d'onori,
De' quali il viver suo fu sempre adorno.
Ma gli empj Maganzefi e traditori,
Intenti sempre a sua rovina e scorno,
S'eran più volte radutati infieme
Per usar contro lui lor forze estreme.

#### 11.

Aveva Ganellon, lor capo e guida,
Da Parigi una villa affai lontana.
Quivi fe' radunar sua gente infida;
E diffe lor: fin qui misera e vana
Fu noftra aftuzia; ma non fia che rida
Sempre Carlo di noi. Facile e piana
Ho trovato una via di rovinarlo;
Però badate bene a quel ch' io parlo.

III.

De la milizia sua la miglior parte Egli ha perduta in Spagna, e molto pochi Ritornano con lui, e van senz atte Di guerreggiar, ficcome in fidi lochi. E' ver che ha seco l' uno e l' altro Marte Rinaldo e Orlando, a quali sembran giochi Le intere armate; e baftan sol lor dui, Ed anche un sol di lor per vincer nui;

Ma ciò non dee diftorci da l'impresa: Che non s' ha da pugnare a viso a viso, Ma con inganno, e senza far contesa. Che andiamo ai Pirenei io son d'avviso, E caliam n'una valle assai distesa Detta del Ronco; e li sarà conquiso Carlo con tutti; e lo tengo per certo, Se il tradimento non sarà scoperto.

V.

Ne' boschi che a la valle son d'attorno, Ci asconderemo armati tutti quanti, Nè mai n' uscirem fuor quand' egli è giorno: La notte poi e cavalieri e fanti
Con zappe e vanghe scaveranno intorno
E nel mezzo la valle; ed in islanti
Ne le già fatte buche farò porre
Quel che dirvi per ora non occorre.

Ma sappiate ch' ella è cosa si fatta, Che vince il tuono e il fulmine d'affai; Nè val con essa uom forte che combatta: Che vince tutti, e non è vinta mai. Ma il tempo passa, e in van l'opra si tratta, Se a Roncisvalle non voliamo omai. Qui tacque Gano; ed ogni Maganzese Per il viaggio si mise in arnese.

I traditor', tra fanti e cavalieri, Fur ventimila; e tutti a la sfilata Giunser ne' boschi taciturni e neri; E a lo sparir de la lace dorata Usciro a far quanto era lor mestieri Ne la gran valle; e su da lor scavata Or quinci. or quindi; e in numero infiniti Stavan tinelli e barili allestiti.

#### VIII.

Questi eran pieni d'una nera polvere, Che per favilla subito divampa, Ed ha tal possa, che spezzare e solvere Può scogli e monti: e così fiera lampa E fa romor, che par voglia risolvere Il mondo sotrosopra: e alcun non scampa Dal suo furore: or questa essi riposero Per lo scavato, e poi con terra ascosero:

Fecer indi sotterra rante vie, Quanti eran de' barili le cellette; Acciò venendo il miserabil die, Giffer le genti a tal meltiero elette A darvi il fuoco: infami genti e rie! Ciò fatto, quelle squadre maladette Ritornaro ne' boschi; e il di seguente Fe' i capi a se venir segretamente.

A piè di un faggio postosi a sedere, Diste loro: anderebbe ogni opra in vano, Se lasciassimo noi di provvedere A quel che sol può darci Carlo in mano Con tutte quante le sue brave schiere. Quest'è, che contro a lui con volto umano lo vada, e lo conduca in questo prato, Che tutto vo' che sia di tende onato.

Ricciard. Tom. III.

XI.

Dov'è la maggior mina, ivi porrassi Il padiglion per Carlo e suoi cugini. Mensa real per loro assetterassi : Nè mancheran vivande e scelti vini . Restate dunque; e seguiti i miei passi Pinabello dai rossi e corti crini. Ciò detto, s'alza, e monta sul destriero, E gli fa Pinabello da scudiero.

Mentre egli a trovar Carlo s' incammina, La sua gente s'industria di far bella La trifta valle, dove il ciel destina La gran tragedia scellerara e fella Di cui si parlerà sera e mattina Per cittadi, per ville e per castella : E forse non sarà creduta ancora Un' opra così brutta e traditora.

Carlo pensando al vicino ritorno. Co' paladini suoi facea pur tante Dolci parole, e conteggiava il giorno Che in Parigi averian poste le piante. Vedean di riso e d'allegrezza adorno Il popol tutto a lor venire avante. E con voci di giubilo e di festa Di fior' coprirli da' piedi a la testa.

# XIV.

Quanti soavi e teneri pensieri
Givan pel capo a Rinaldo e ad Orlando,
Siccome a tutti gli altri cavalieri!
Natural cosa, e che avvien sempre; quando
Ecco venire a lor Gan di Pontieri,
Disarmato, senz'asta, e senza brando,
Vestito d'un color candido e schietto,
Quasi di nunzio a trattar pace eletto.
XV.

Nol conobbero prima; e sopraftiede
Carlo in vederlo; ma giunto più appresso
Lo riconobbe, e di sua falsa fede
Sospettò tosto: che sempre è lo stesso
Un traditore; e pazzo è chi gil crede.
Però rivolto sortidendo ad esso:
Che ci arrechi (gli disse) e donde vieni?
Chi a, noi ti manda? Affanni apporti, o beni?
X V.I.

Gano disceso giù dal suo cavallo Gli baciò il piede, ch' era ne la staffa, Poi disse; se di noi chi mai fa fallo, La rimembranza unquanco non si arrassa Dai nostri cuor', conforme Dio pur fallo se Chi così ben tanta innocenza aggraffa, Che dir si debba si netto e sì puro, Che d'ogni macchia possa stara sicuro?

#### XVII.

Certo, fignor, che molto pochi avresti
Degni de l'amor tuo, de la tua stima.
E me felice appien, se se u potesti
Vedermi il cuor, ch' ho de la lingua in cima:
Che certo so ben io, non tarderesti
A ripormi in tua grazia come prima:
Ma se vedermi il cuor, fignor, non puoi,
Benigno ascolta almen gli accenti suoi.
XVIII.

D'averti offeso ne l'età passata
N'è sì tapino, che vorria morire,
Purchè restalle l'opra scancellata,
O ti piacesse, o n'avessi desire:
Che fare al suo signore opera grata
Mette il conto più morri anche soffrire.
Ma s'egli è tuo voler ch'io resti in vira,
Fammi, signor, la grazia ancor compira:

XIX.

Voglio dir, ch'io per te tutta la spenda, E tu lo sappia e ne mostri piacere. L'animo grande spesse volte emenda 11 fallo si, che se ne può tenere. Ma non si parli, e a l'opra sol s'attenda, Opera figlia del mio buon volere: E giacchè per l'età non so che farmi, Ti serva almen suor del mestier de l'armi.

# XX.

La dura guerra che avesti co' Mori, Le vigilie, gli affanni, e i molti stenti Abbastanza son chiari e dentro e fuori Africa e Spagna; e le francesche genti Ebber per tua cagion mille timori. Or io, raccolti tutti i miei parenti, Ti son venuto incontro: e in un bel prato Un real padiglione t'ho formato.

#### XXI.

Là da tende e trabacche senza fine Vedrai l'erba coperta tutta quanta. Ivi stàrai più notti e più mattine Te ristorando, e la tua rotta e infranta Gente da le fatiche lor meschine. Rinaldo al suon de la voce furfante Grida: signor, non credere a costui, Che te vuol morto, e teco tutti nui. XXII.

Ed Orlando con fosca guardatura Ripiglia: chi ti fia tanto cortese? Come hai mutato sì prefto natura, E fai sì larghe e sì ftupende spese? Ah che quest' acqua, Carlo, non è pura! Insuidie certo il traditor ci ha tese. In quanto a me, vorrei per gratitudine Schiacciargli il capo sopra d'un' incudine.

#### XXIII.

Carlo, che sempre fu di buona pasta, E a creder mal di rado s' arrecava: Disse ad Orlando ed a Rinaldo: basta; Perche da quando in qua si è fatta brava La gente di Maganza, onde lor asta Muova spavento nel fignor di Brava? Indi rivolto a Gano di Pontieri. Disse: presto verremo al tuo quartieri:

### XXIV.

Ma non vo'già che te ponga in rovina Per mia cagione : e diede a questo e quello Ordini espressi infin per la cucina. Or mentre nel cor suo crudele e fello Gano contempla la strage vicina: Io vo' tornar più ratto d' un uccello A ricercar Despina sventurata. Che ignoto è dove Ulasso l' ha cacciata. XXV.

Nè perchè forse assai più frettoloso Di quel che diffi, a lei rivolga il canto: Sarò per avventura altrui nojoso s A dirla qui tra noi, m'incresce tanto Del mio buon Carlo, e ne sto sì doglioso, Che il verseggiar mi vien rotto dal pianto. Onde per non morir, donne, di pena, Per qualche poco vo' mutare scena.

### XXVI.

Finito il ballo, ed andati a dormire I giovinetti con le lor consorti, Entrambi prese di Francia il desire, E la mattina pe' vicini porti Cercaro navi per presto partire. Ebbero i Cobonesi a restar morti Al duro annunzio de la lor pastenza; Ed a restar lor secer violenza. XXVII.

Ma i vecchi padri loro e il re cadente Non comportavan che stesser più fuora. Lirina strinse al sen teneramente Le belle donne, e d'affanno s'accora: Ed esse penan pur similemente, E fan di pianto tutte e tre una gora, E voglion dire; ma tanto finghiozzano, Ch' insiem col pianto le parole ingozzano. XXVIII.

Lirina per fermarli ancora un poco Motivò, come cosa ingiusta ell' era Lasciar lei così sola entro a quel loco: Tanto più che Ricciardo l'altra sera Tutto avvampando di sdegnoso foco Ando nel Monotopa di carriera; Onde restar da tutti abbandonata Era al core un coltello, una stoccata.

#### XXIX.

Ma diste Rinalduccio: se volete
Venir con esso noi, venire pure:
Che gratissima a tutti ci sarete;
Ma non vogliate che per voi s'oscure
Il nostro nome, se gentil voi sete.
Assai di strane e barbare venture
Abbiam sossetto in benesizio altrui;
E Francia ancor non sa nulla di nui;
XXX.

Quando sotto de l'elmo i crin' canutà
Corpono i nostri padri e il nostro sire,
E mille volte il di fi son battuti.
Ora giusto è che pria del lor morire
Li riveggiamo: e forti e nerboruti
Ne gli ultimi anni li possiam servire:
Ed è mal fatto porre in complimenti
La pietà verso Dio e i suoi parenti.

XXXI.

E così detto, si posero in mare, E in un baleno disparir' dal lito. Partiti loro, diedes a pensare Lirina, e prese subito partito D'andar nel Monotopa, e di lasciare Cobona sotto un abito mentito: E vuole ancor, giacchè lo può volere, Cangiarsi (come sece) in un scudiere.

# XXXII.

Non fa che il pensier suo punto trapeli A gli occhi de le genti di Cobona: E quando spande i negri orridi veli La notte, e la figliuola di Latona Fa divenir d'argento e terra e cieli: Sopra un destriero alato s' abbandona, Che a Ricciardo si presto la conduce, Che ancor del di non comparia la luce.

XXXIIL

Nè vi flupite, se per aria vola
La bella giovinetta: ancor. posside
L'arte che apprese ne l'orrenda scuola
D'Origlia, e su la sua diletta erede:
E sebben ora abbandonata e sola
È la gran selva; appo di lei risiede
Quella virtà per cui ha tal possanza.
Che di gran lunga il penser nostro avanza.

XXIV.

Appiè de gli alti monti de la luna E condotta Lirina dal defiriero. Scende ella tofto tra la chiara e bruna Aria de l'aftro del giorno foriero: Guarda, se vede il persona alcuna; E parle di vedere un cavaliero. S' accofta verso lui, e lo ravvisa Per Ricciardo al cavallo, a la divisa.

#### XXXV.

In un attimo allora ella ripiglia L' usato volto; e per nome lo chiama: F. quella voce tosto lo scompiglia, E il fa temer di alcuna frode e trama: Pur là si volge, e sissa ben le ciglia . (Già fatto giorno) ne la bella dama, E per Lirina la ravvisa; e grida; O dolce, o grata, o cara amica, e fida, XXXVI.

O come a tempo mai tu se' qui giunta A vedermi morire or or d'affanno! Che sì Despina ella è da me disgiunta, Che più speranza i pensier' miei non anno Di rivederla. In su quell' erta punta De la montagna e mostri e surie stanno In guardia d'una rocca alta a le stelle, E forse ancora va più in su di quelle. XXXVII.

Quivi racchiusa è la fedel mia sposa; E vi starà fin tanto o che la morte Trarralla a fine, del suo mal pietosa, O ch' ella ceda per mia dura sorte A le voglie d'Ulasso, che non posa Ne l'espugnar la bella anima forte: E seco stavvi un vecchio negromante, Che giorno e notte a se la vuol davante.

#### XXXVIII.

Di costui non avrei molto pensiero:
Che a vincer questa sorte di persone
Basta ( e tu il sai ) il mio bravo destriero;
Ma la mia pena ell'è del torrione
Fatro di grosso muro, e muro vero:
Onde in van contro lui tutta si oppone
Ogni virtude, ed ogni maestria
Di qualunque ammirabile magia.

XXXIX.

Nè finestre, nè porte in lui rimiro;
Onde come, salirvi io non rinvengo.
Però son già tre giorai che sospiro
A piè di questa torre; e s'io sostengo
Me stesso in vita e l'anima non spiro;
E' che per anco viva in me mantengo
La speranza di girne un dl là sopra;
Ma non so come der principio a l'opra.

Già il negromante sa ch' io giro intorno
A questa rocca; ed a farmi paura
Tutto l' inferno m' ha messo d' attorno.
Ma questo mio destrier, questa armatura
Colmo l' an sempre di vergogna e scorno;
Nè pioggia, o gelo, od altra cosa dura,
Nè fulmini, o voragini di foco
M' anno rimosso mai da questo loco.

#### XI.I.

Ma ciò che valmi? Or via ( dice Lirina )
Non diamoci per vinti così prefto:
Cerchiamo alcuna capanna vicina;
E racconsola il tuo spirito mefto;
Perchè da oggi fino a domartina
Di ritrovar tal cosa io mi protefto
Da farti, se non altro, rivedere
La tua Despina, il tuo solo piacere.
X LJI.

Come d'estate a la subita piova, Il fiore che tenea la testa bassa, S'alza ad un tratto, e suo vigor rinnova; Così Ricciardo (tanto in lui trapassa La gran letizia di sì dolce muova) Ripiglia lena, e la montagna lassa, E vanne con Lirina ad un tuguro, Albergo di pastor fido e sicuro.

# XLIII.

Quivi ancor Malagigi fi ridusse,
Che fa quanto può mai pel suo cugino;
Ma non fa nulla con tutte le busse
Che da a'demonj ch'egli ha in suo domino.
Quel giorno trasformato fi condusse
Su la rocca, e cangioffi in uccellino:
Il vecchio lo conobbe, e mancò poco
Non lo pelasse e l'arroftisse al foco:

# XLIV.

E gli scappo di mano per ventura,
Col perdervi la coda ed altre penne:
Che poi tornando ne la sua natura,
Per molto tempo il segno ne ritenne;
Perche fu specie d'una castratura.
Detto egli dunque quanto il di gli avvenne,
Disse Lirina: orsù, se piace a Dio,
Doman vi salirem Ricciardo ed io.

XLV.

Badate ben (riprese Malagigi)
Che quel vecchiaccio è un trifto in cremefino.
Gli pelerem la nuca ed i barbigi,
E gli faremo fare un mal cammino
( Disse Lirina) ch'io, so far prodigi.
Ciò detto, affifi al focolar vicino
Spengon la fame lor con qualche frutto,
E van rodendo un nero pane asciutto.
XLVI.

Poscia su l'alga e su la trifta paglia Si danno al sonno: e sul vicino prato Staffi il destrier che ogni cosa sbaraglia, Nè gli entra che rugiada nel palato, Se in questo loco il Garbolin non sbaglia; Perch' io lo tengo per un bel trovato, E non m'arreco a creder facilmente Che si cibi un cavallo di niente.

### XLVII

Due ore avanti giorno per lo meno Si risente Ricciardo, e s' alza in piedi, E si scuote d'attorno l'alga e il fieno. Lo stesso sa Lirina, e de gli arredi Che seco porta, in manco d'un baleno Tira fuora un bellissimo treppiedi, E' vi pon sopra un tegamino d'oro Scolpito d'un mirabile lavoro.

XLVIII.

Poi si leva di tasca un' ampollina, E versa in quello due gocciole sole D'una certa acqua che parea turchina, E sa bollire insin che nasca il sole. Frattanto note arabiche sciorina, Che non s' apprendon ne le nostre scuole; E sa col piede scalzo e con le mani Gesti da fare spiritare i cani.

Ma quando vede il sol che già compare, Leva dal foco il tegamino, e in giro Corre d'attorno a Ricciardo, che pare Per lo stupore omai fatto deliro: E dopo un lungo e veloce girare Lo spruzza con quell'acquia, e (o caso miro!) Ei diventa usignuolo, ella smeriglio, Che tosto nel groppon gli dà di piglio: T.

E in larghe rote per aria dibatte
Le prefte penne, e sopra l'alta torre
Si posa; e l'ufignuol grida e fi sbatte,
E par che dica: chi mi viene a torre
Da questi artigli, e chi per me combatte?
Tosto Despina, e tosto il vecchio accorre,
E tolgono da l'ugne del falchetto
Il creduto da lor tristo augelletto.

Despina l'accarezza; ed ei risponde Come sa, come puote; ed or le vola Sul bianco collo, or su le treece bionde: E quanta voce ha dentro de la gola, Tutta dà fuori in armonie gioconde. Il vecchio, che firegone era di scuola, Comincia a sospettar che quell'uccello Non sia Ricciardo; e si becca il cervello:

E a la donzella lo toglie di mano,
E di fliacciargli il capo ancor fa prova:
Ma in questo mentre piomba di lontano
Il falco sopra lui che gli ritrova
Gli occhi, ed in testa fagli un doppio vano:
Sicchè cieco ad un tratto egli si trova.
Grida lo sventurato, e gli domanda
La vita in dono, e ben si raccomanda.

#### LIII.

In questo mentre ritorna Lirina
Ne l'esser suo, e sa che torni ancora
Il buon Ricciardo, ch' a la sua Despina
Vanne, e par che di gaudio egli si mora.
Ma il nostro Carlo in tanto s'avvicina
A la terribil valle traditora;
Ond'io voglio lasciare ne la torre
Questi, e veder ciò che al buon Carlo occorre.
LIV.

La divina pietà, che non rimane
Da alcuna cosa circondata e stretta,
E tanto stende le braccia lontane,
Che fuor del nostro mondo ancor le getta;
Per salvar Carlo, e render nulla e vane
Le forze del demonio, e pura e netta
Far l'alma sua, e d'Orlando e Rinaldo,
E liberarli da l'eterno caldo;
L.V.

Dispose, che passassier da Bajona, Un di che v' era appunto il giubbileo, In cui il papa a qualunque persona (Se non era scismatico od ebreo) Che consessas su fallo iniquo e reo, E pianto ogni suo fallo iniquo e reo, E fatta qualche po di penitenza; Donava una pienissima indulgenza.

# LVI.

Carlo, per dare esempio a suoi vaffalli? (Che ciò che fa il maggiot, fanno i minori ). Porroffi in chiesa, e confessò i suoi falli; E de gli occhi mando gran pianto fuori. Rinaldo, ancorchè aveffe de gran calli su la coscienza pe suoi tanti amori; Pur confessofi anch' egli, e da cinque ore: Stettess umile a piè del confessore.

Orlando poi soletto umile e pio.
Fece. del ben per se; ma fuor di chilesa
Si mise a predicare, e a lodar Dio:
Ed era la sua faccia tanto accesa
Di santo zelo e celefial defio:
Che ancor con l'armatura così pesa
Sollevossi da terra un braccio intero;
Tanto era fisso in Dio col suo peosiero.

Da che gran tenerezza e maraviglia 67.
Nacque in tutti i soldati; e ognuno a gara chi quel prete piglia:
E mostra ne la faccia afflitta e amara
Il duol che di sue colpe il cor gl' impiglia
L'aria frattanto oltre l'usato chiara d'
Risplende: e d'una insolita letizia.
Si colma Carlo e ognun di sua milizia.

Ricciard. Tom. III.

LIX.

Stetter la notre ancor ne la cittade Modesti più che gli umili novizi In procession non vanno per le strade : Rinaldo lesse infino gli esercizi Di sant' Ignazio. O divina bontade, Tu sola estirpar puer i nostri vizi, Purchè del fatto male um si rastristi.

Ganellone ancor ei, per non parere D'aver l'alma di sughero o di fieno, Diceva borbottando il Miserero, E fi teneva il suo capaccio in seno. E trattofi da parte, e in sul messore Frustandosi, pregava il Nazareno A perdonargli l'opre sue nesande; Di che Carlo ne aveva un piacer grando, LXL.

Ma Rinaldo, anterché tanto contrito, Gli diffe: Gano, lascia quella frufta; Che non hai viso ancor di convertito; E falsa pentenza Iddio disgusta.
Riprese Orlando; cugin mio gradito, Lascialo fare, e mentar ben la futta.
O burla; e si fa male daddovero:
O non burla; e dà mano a un buon messiero.

# LXII.

In quanto a me, son io d'una matura; Che a pensar mal, quando veggo far bene; Non mi so indurre, e parmi cosa dura. Cugin, tu hai sangue dolce ne le vene (Riprese il buon Rinaldo). Io ho più paura Di coltui, quando un Crifto in man fi tiene; E bacia terra, e biascia Avemntarie; Che se il trovafii armato per le vie.

L. X. III.

Io mi son confessato adesso adesso, Nè dico ciò per mormorar di lui; Ma chi non sa ch'à gente da processo La Maganzese, e che un tristo è costul? E noi gli andremo sconsigliati appresso, E ci porremo ne gli agguati sui? Cugino, andiam da Carlo, se ti aggrada, E lo preghiamo, acciò che muti strada.

LXI V.

Riprese Orlando: e che si può temere
Da Gano? Forse insidie, o tradimenti?

Mi rido in quanto a me del suo potere:
E faccia pur ciò ch' ei far puote, e tenti
Di mandar noi con Carlo a l' Aversiere,
E strugger tutte la francesche genti;
Che, come vuol, non gli anderà già facto,
E rimarrà da noi vinto e disfatto.

Or mentre in guisa tale fi ragiona
Da' due guerrieri, il traditor s'infinge
Di non uditli, e frusta sua persona
SI, che di sangue il duro nerbo tinge.
Carlo in vedre un' opera si buona.
Abbraccia Gano, e al seno se, lo stringe,
Nè vuol che più fi batta; e gli comanda
Che ponga il nerbo e ogni rigor da banda.
LXVI.

Ma Rinaldo ripiglia: eccelso fire, lo forse ti parto maligno e trifto
A prima faccia, e dannerai I mio dire:
Ma del, tuo danno troppo; mi trattrifto;
Perchè coftui ti vuole far morire.
Meglio in man gli starebbe di quel Crifto
Un ritratto di Giuda appeso al fico,
O d' altro falso micidiale amico.

L XVII.

Questo ribaldo condurracci dove
Certo a noi non vartà forza o valore.
Già conosciuto abbiamo a mille prove.
Quanto egil abbia maligna e mente e cuore:
E sperretino adesso ch' ei ci giove,
E che serbi per noi un veto amore?
Carlo, per Dio non ho timor di morte:
Ma temo sol di non morir da forte.

# LXVIII.

E Carlo a lui con placido e sereno Volto rispunde i caro il mio Rinaldo, Medicina talor, talor veleno 63 mai il 2 Egli è il sospetto finè sempre ribaldo Stimar fi dec chi pone al fallio freno di E nel nuovo propofito fla saldo: 2 E mal per noi, se il giufto offeso Iddio E Fosse del ruo pareie; e non del mio e saldo: 1 L X I X.

In questo mentre Gano se gli getta. A piedi, e fra sospiri e fra singhiozzi da A Diece signor, fa puri la tuta venderata da A Diece signor, fa puri la tuta venderata da A De miei delitri così brutti e sozzi di Che ad arbor gualta non chi vuol che accetta; E farai opra giusta, se tu mozzi indi in 2021) A me questo infedel capo i che spessiona a I Nutri pensieri di vederi coppresso da A Diece A LEXE.

E Rinaldo: fignor, giacche tri pregai I Di morire (soggiunse) non tardare cui. In I A consolarlo. Io pigliere una segaro i et al E per lo mezzo loi farci segaro i et al Ma Carlo a' detti suoi nullavii piega; i et al Anzi a Gano fivolta, e fallo: altare; i et al E l'afficura che il giorno iviginene esta i al Verranne a Roncisvalle con sua gentevi: al

# LXXI

Indi a cena sen vanno, e poscia a letto.

Ma Rinaldo, ch'è volpe antica e furba,
Scappa di Ranza, e fagge via soletto:
Che non vnole ir per acqua, quando è turba:
E pieno di panta e idi sospetto,
Che per Carlo l'affana e i lo conturba,
Prende la via de la Navarra, e stassi
Nascoso il giorno fra le fronde e i sassi.

L. XXII.

E già vicino a Roncisvalle egli era, E già vicino a Roncisvalle egli era, E già più d' un di quella infame schiera Vedea gitare intorno a quei paefi: Oad'egli pensa in sul fat de la sora (Perchè altri nol rasviti e lo palefi) D' uccidere qualcuno di Maganza, E mutar vefle, e celar sua sembianza: T. XXIII.

E detto fatto, a un cavaller che viene Incontro a lui, tira un feadente in teffa, E te lo spacea almen fino a le rene: Indi lo spoglia de la sopravvelta, E se la pone: e gli stava si bene, Che pareva per lui quasi consesta; E poscia va tre Maganzesi; e quelli Lo tengone per un de lor fratelli.

#### LXXIV.

Quindi er con ano, or con altro discerre, E addofio a Carlo adopra il forbicione, i E dice: fissimente io vediro torre Impero e visa a questo reo ghioetone. Gia gli è in cammino, e già fi viene a porre Ne' nofiri lacci; e quel guercio barone Verrà pur seco, e quel Rinaldo pazzo, Ch' anno fatto di noi tanto firapazzo.

LXXV.

In soltanza però uulla sicara, In che consista proprio la congiura. Vede ch' è liera quella gense prava, E atteside Caelo intrepida e ficura; Ed in genere sol ripesca e scava. Che il dl. vegnente dansan sepoleura In Roneisvalle a Carlo e a la sua corte; Ma gli è nassosto il mado de la morte; LX KVI.

Che a pochi il diffe, e sie gran segreto Sano:
Che non son cose da bandiri sa piazza.

Onde dolente il sir di Mostalbano
Lascia le tende e la ribsida razza,
E ratto corre inverso Carlo Mano,
Che a lui non crede, e ques lo strapazza.

E lo rizroya appunto che venia
Di Roncisvalle per la dritta via:

#### LXXVII.

E mellofi di fronte al suo deftriero . Grida : fignore , non andar più avanti . Roncisvalle per Carlo'e un cimitero ,: E v'andremo sotterra cutti quanti : 0 To di la vengo, e ti racconto il vero: Che udito ho ragionare quei furfanti: Udita ho la lor gioja, il lor conforto, Con la speme che in breve sarai morto LXXVIII.

È certa la congiura ; e sol nascosa ... E la maniera onde dobbiam perire. L' esercito franzese a questa cosa Tutto s' accende di gran sdegni ed ite. Carlo con faccia terbida e pensosa Si volta a Gano, e sì gli prende ai dire : Quando il sospetto non ha fondamento, È un' ombra vana, e la dilegua il vento : LXXIX.

Ma quando a sospicar move ragione, Chi dorme in sul sospetto, è un uomo stolta: Però a quel che Rinaldo ora ti oppone, Rispondi, e se in errore sarai colto, A l'opra uguale attendi il guiderdone ; Ma se ogni dubbio ne verrà disciolto, Come io voglio sperare; avrà Rinaldo Pena d'averti preso per ribaldo.

# VIGESIMOQUARTO. 121

# LXXX.

Egli con fronte intrepida e ficula
Ti guarda, e dice ch'entro a le tue tende"
Si ragiona da tuoi l'alta congiuna
Contro di noi l'e che da llor s'attende
Noftra venuta e che non an' patra
De le noftre armi, ancorché si tremende.
Al mondo tutto l'Or tu qual dai rispotta A
A così grave e orribite proposta?

Gano senza-intura colore in viso.

Oligio isiste e le mani incrediate in colore

Discriptor primi inoverebbe su riso in call

Si pazza accussi degli fedeltare no call

Non si tratealle e non restasse incrediate

Dobrobrio il mio candore e l'estrace.

Che in certe cose s' ancorche nonviso un'ombra, un'isso, un'ombra, un'esta dispiace e C

#### LXXXIII.

La voce, fignor mio, vola put troppo;
Massime allor che libera si getta:
Nè lido in mar, sè moute a lei fa intoppo;
Ma lieve passa a guisa di saetta
Per ogni banda: e nunzio muto e zoppo
Sarà stata per Carlo, e chiusa, e stretta
Avrà volato sol fra le mie genti;
Invaghita de nestri alloggiamenti?

LXXIV.

O non dice, ignor, Rinaldo il sero; )
O s'ei lo dice, avranno, me lontano,
Fatto coloro un disegno si ficro.
Ma ciò non credo; e ogni intelletto sano;
Sarà del mio pater, del mio penfiero.
Ov'è mai fia di loro e mente e mano
Da tanta impresa? Forse a lor, si copre
Quali sieno di Carlo e l'armi e l'opre?

LXXV.

E dove lastio il gran lignor d'Anglante, E te, Rinaldo, falmini di guerra, Che stando senspre al gran Carlo davante, Da ogni oleraggio lo scampare in terra? Ma tu ben sai come di riffe amante Egli è Rinaldo, e qual odio lo afferra Contra il mio sangue: e con ragione ancora: Ma io e i mici non sam più quei d'allora.

# VICESIMOQUARTO. 123

### LXXXVI.

Pur veggo ben, che per la colpa antica Trova l'accusa mia facil credenza Ne l'alma tua, benche del giufto amica: Però lonsane da la tua presenza Vadan le genti mie: e acciò fi dica Che a offender Carlo Maganza non penza; Lascin l'armi e i cavalli, e disarmati Errin come gli armenti in mezzo ai prati :-LXXXVII.

E perchè non si pon siae al sospetto, E d'ogoi cosa s'ombra facilmente; Forse chi sa? d'alcun veleno eletto Sarà qualche simor ne la Bua mente; E di quanto averai veduto o letto Di gente estinat così bentamente, Ti sovverrà. Non sia bevanda o cibo, Che tu tocchi, se prima io non la cibo: LXXVIII.

E poi rejecche Rinaldo ardino e franco Dice che la congiura è affai palese: Prendi, fignor, de la mia gence un branco, Qual più ei piace, e con faselle accese Ora sotto a le braccia, or sopra il fianco Fa che da'tuoi fieno loy voci intese: E se diran che traditor son io, Rastereni il euo core il sangue mio.

# 124 C APN'T OIV

# LXXXIX.

Ma tu vanne spedito i o Pinabello, i i la di loro che senza armi e deftrieri i vadani fuor de le trende i Intanto appello In mio favore i Numi eterni e veri i la E s'io nutro penfiero inlquo e fello contro di Carlo e de suoi cavalieri i i si Signor, li prego, che avanti a' tuoi dami i la la di ciel discenda, e mi consumi i la XC.

Rinaldo non porè stare a le mosse, e incominciò: signor, stiami bene a l'erra; E se punto esto simbo bene a l'erra; E se punto esto simbo bene a l'erra; E se punto esto simbo di comincio. Non dubitari perchè la cosa e certa. Ma dise Carlo: 'ancorchè vero sosse con la comincio de la comincio de deserva a destrucció de la campagna resta. De Maganzesi- la campagna resta. Qual-cosa a noi ester potrà molesta?

E il ver diceva il povero fignore,
Che non sapeva e non aveva udito
De la terribil polvere il furore,
Che insegno Satanalfor ad un romito;
Che pol la diede a Gano traditore;
Ma giacche ho da vedere incenerito so il
Così buon vecchio, vo prima cercare il poli gente che lo polla vendicare.

### XCII.

Nalduccio ed Orlandino in tempo corto, Se fi mistra il gran viaggio e firano, Giunser di Burdigala entro al bel porto. Cui fe Natura e non ingegno umano; E lo fornito così pregaro e torto, Che sembra un arco-the ripoli in piano: E dicon di quell'asso effer la corda La Garonita, che jo mar corre si ingorda. XCIII.

Quivi fi fodermaro un giorno solo.)
Poi presero il caminin verso Bajona voE nel calcare il defiato suolo
Sentivan tal piacer ne la persona;
Che il ritrovare il perduto figliuolo
Cotanto in sen di madre non cagiona;
E le lot donne anch'elle per consenso
Moltavano allegrezza in ogni senso.

XCIV.

Ma lascianoli stare in allegria: Che tra poco averan tormento e pena; E noi frattanto pigliamo altra via; Quella non gia, che a Roncisval ne mena: Che m' empie troppo di malinconia; Ma un' altra ne cerchiam grata ed amena: F forse troveremla, ma per poco. Or vo posar, che già son fatto reco.

Fine del Canto vigesimoquario.



Gano die foco al polvere nefando, E andar per aria e tende e cavalieri.

Ricciard. Can XXV.

# RICCIARDETTO.

# CANTO VIGESIMOQUINTO.

SE quando incominciai questo lavoro, Che fu per gioco, e poi bel bello crebbe, E mercè crebbe de l' Aonio Coro SI, che finito omai dir si porrebbe: Vittoria illustre (\*), cui ranto oggi onoro, Quanto mai regal donna in pregio s'ebbe, V' avessi visto e conosciuto prima; D' altri versi il tesseva, e d'altra rima:

(\*) La Sig. Principessa Vittoria Altieri Palavicino,

#### 7

E giaceriano in un filenzio oscuro
Despina bella e il prode Ricciardetto:
Che di voi sola avrei cantaro: e giuro
Che il buon voler di cui ricolimo ho il petto,
Di timido m' avria fatto ficuro:
Ed il vafto argomento, e si perfetto,
Onore e lode senza alcun lavoro
Acquiftato m' avria da l' Indo al Moro.

Ma l'effer voi si grande e el subtime Per virti, per natali, e per quei doni Che Dio talor ne le grand'almo imprime, Pur per mostrane quanta lui cotoni Luce e bellezza no l'eccelse cime Del monte, ove gfi Dei an lor magioni; Ed io al basso e oscero, che a fattea Si sa che viva da la gente amica;

Fu la cagion, che non alzassi mai La debil vista a quell' immensa luce Che vi circonda, e vince il sol d'assai. Ma giacche la fortuna ora m'è dece A tanto bene, e da be vostri rai In me spirto novello si produce; Chi sa che un giorno del Permesso in riva Alto di voi non canti, alto non scriva?

v.

E dica come in voi anno lor sede.
Le grazie tutte e le virtù più belle:
E come trasparir chiaro fi vede
Per lieve nube il lume de le ftelle;
Sì l'innoceuza. I' oneftà, la fede,
E i penfier saggi, che nutrican quelle,
Van trasparendo da la vostra fronte
Per luce, che non sia che mai tramonte.

Nè tacerò que' modi almi e cortes.
Che sort catene a gli animi gentili:
E dirò inseme ove gli avete appres,
E da qual madre. Così meno umili.
Fosse miei versi, o di quel soco accesi
Che far li suole al buon Febo simili;
Che vorrei dir. di voi e del consorte.
Cose da farvi viver dopo morre.

VII.

Ma tempo è omai di ritornar là donde.
Mr ca partico, e seguirar l'iftoria;
Perchè male fi mescola e confonde
D'ogni altra il pregio con la vostra gloria;
Che come de' gran fiumi le grand'onde
Perdono in mar lor nome e lor memoria;
Così quando di voj prendo a cantare,
S'oscura ogni altra, e l'opera dispare.

#### VIII.

Restato cieco il misero custode
De la bella Despina, e ritornato
Ia sua sembianza il buon Ricciardo e prode,
E ne la sua Lirina; se beato
Fu il cor d'entrambi, dicalo chi l'ode.
Ma perchè poco dura un lieto stato,
Sepper come per sempre era impedita
A tutti lor de la torre l'uscita:

Che l'acciecato vecchio in volto afflitto:
Volesse il cielo (disse) ch' io potessi
Di qui suggire, e si del mio delitto
Scampar la pena: che senza processi
Su questa torre rimarrò constito;
E soffrirete ancor gli affanni stessi,
O voi, ch' ora godete e fate festa
D' avermi tratti gli occhi da la testa.
X

Qui non c'è scala che abbasso conduca, E non son funi da calare a terra; E quello che si beve e si manduca, Ci vien d'Egitto, e col becco l'afferra Un grande uccel, che prima ancor che luca Il giorno; dal gabbione lo disserra, Ove lo tien la maga Arimodla, E per cibarci a noi quassi l'invia:

Ricciard, Tom. III,

XI.

E questo uccello ancor lettere porta
A me de la sua maga, e vuol risposta:
Or che de ggi'occhi in me la luce è morta,
Tornerà indietro con la sua proposta;
Ed Armodla, ch'è Fata tanto accorta,
S'accorgerà che qui frode è nascosta;
E fatto ciò che l'arte le dimostra,
Verranne in fretta a la rovina nostra.

XII.

Costei d' Ulasso ella è parente stretta, È per Africa tutta è sì possente. Che il sommo Giove insino la rispetta: Ed ama tanto questo suo parente, Che giorno e notte quanto può s' affretta, Perchè sieno in Despina affatto spente Le prime siamme, e perchè volga in ira L' amore onde per altri ella sospira: XIII.

Ed io, che fui antico suo scolare, Ed imparai molte gran cose e belle (Che lieto me, se or le poteffi fare!) Qua venni per cammino alto a le ftelle A custodire le sembianze rare Di questa giovinetta inerme e imbelle: E perchè alcun non la portasse via, Sommo poter mi diede Arimodia.

# XIV.

'Nel mentre che in tal guisa egli ragiona; Ecco s' oscura il sole, e strepitoso De le grand'ali il battere risuona.
Tremò il vecchio al rimbombo, e doloroso Disse: doman non giungeremo a nona:
Che sarem morti in modo obbrobrioso:
Guarda Lirina la volatil fera,
Che assai più grossa d'un giumento ell'era:

E le penne grandissime de l'ali
Eran sicuro (a dirla schiettamente)
Per sino al mezzo, come sono i pali
Che dansi in piano a gran vite cadente:
Gli artigli acuti assai più de pugnali:
Il petto, il collo, e di l'nostro valente;
E la coda, ed insini ciò ch'egli avea,
A la grossezza sua corrispondes;
X VI.

E vede come il becco ha traforato, E in quel forame è un bell'anello d'oro: Onde un penfier le venne disperato, Per isfuggire il vicino martoro; Giacchè lo poter suo è in lei cessato, Nè qui può far con l'arte sua lavoro, Si taglia a un tratto la sua treccia bella; E fanne una ben lunga cordicella;

#### XVII.

E va d'attorno al girifalco firano
Per infilar la corda ne l'anello,
E gli liscia le penne con la mano,
Tenendo l'occhio al becco ed a l'ugnello;
Ma quegli se ne va da lei lontano.
Ella sel chiama, e dice: bello, bello;
Ma non per questo ei si sofferma punto,
Nè puote esser al lei giammai raggiunto.
XVIII.

Il cieco, che non sa ciò che far vuole Lirina, e crede che gli voglia torre Il foglio contenente le parole Che a lui manda la maga entro la torre; Dice: fanciulla, altrui lasciar non suole La carta quefto uccello; e non occorre Che ti ci provi. Solo in mano mia Porralla: che sì vuol chi a me l'invia.

XIX.

Ed ella: dal suo rostro un cerchio pende (Dice) e vorre' infilarlo a tutti i modi. E il cieco a lei: da te che si pretende Con quella infilatura? che lo annodi? O come mal da te, donna, s' intende Quanto gli artigli e il becco suo sen sodi! E a lui la giovin bella: cieco mio, Infilalo; e poi lascia fare a Dio.

#### XX.

Sapea Lirina, che fatal catena È bionda treccia di donzella pura Per legare un dragone, una balena, O qualunque altra fera orrenda e dura: E volve in suo penfier, se quelto affrena Uccel di si mirabile figura, Di poter quinci facilmente uscire: Che sutto s' ha a tentar per non morire:

E perchè il vecchio ninnola e balocca, E non s'induce a far ciò ch'ella brama; Con man Lirina gentilmente il tocca, E dice: se la vista da te s'ama, Anzi la vita, in lasciar questa rocca Seconda allegramente la mia trama: Ch' io voglio uscir con tutti da la torre, E ti vo' in testa gli occhi tuoi riporre.

# XXII.

A tal promessa rallegrossi tanto
Il cieco vecchio, ch' ebbe ad impazzare;
E fattosi a l'uccel condurre accanto,
Prese con man l'anello, ed infilare
Lo potè con quel crin dorato e santo.
Infilato l'anel, volle beccare
L'uccello il freno; ma quando s'accorse
Ch'era crin di fanciulla, più nol morse.

## XXIII.

Ed ella su l'amplissimo verone
De la torre scoperta, a suo piacere
Lo maneggiava; ed ora cavalcione
Gli stava sopra, ed or posta a sedere:
E fatta spesso quella funzione,
Misura il dorso di al gran sparviere,
E da sei braccia lungo esser comprende:
Onde a compagni a si parlare imprende:
X X I V.

Se vi dà il cuot su lui meco salire,
E gir per l'aere yano in larghe rote;
O morte o servitù pottem fuggire.
Le vie del ciclo a me non sono ignote,
E non mi manca ingegno e franco ardire.
Nè questo uccel, ma il carro di Boote
Saprei guidare, e quel del sole ancora;
Ma bisogna troncare ogni dimora.

XXV.

Su la sua achiena io saliro primiera, Se così, parvi; e presso a me verranne Despina, e a gli occhi avrà una benda nera, Acciò che il giracapo non la inganne: Dopo Ricciardo: e perchè qui non pera Di fame il vecchio, o solo non a affanne; Poneteri lui pure. E così detto, In sul falcone ella sali di netto.

#### XXVI.

Ricciardetto bendò la sua Despina, E bendata così la mise appresso De la leggiadra intrepida Lirina; E preso il vecchio, gli fe' far l'istesso. Egli pure vi sale, e la divina Bontade prega che non resti oppresso, E non faccia con tutta la brigata Qualche solenne orribile cascata.

### XXVII

Sprona col piè Lirina il grande uccello. Ed il roftro col suo crin biondo scuote. L'ali immense allor quei batte bel bello, E si rincora, e per le vaste e vuote Strade del ciel s' invia leggiero e snello. Ella fa ch'egli vole in larghe ruote; E ch'egli muova in guisa le grand' ali, Che a poco a poco e sempre abbasso cali. X X VIII.

Ricciardo appresso il suo dolce tesoro, Che gli tremava in braccio di spavento, Sentiva del tardar sì gran martoro, Che un anno gli pareva ogni momento. Venne il tempo a la fin sì grato a loro Di toccar terra; e n'ebber tal contento, Che furo vicinissimi a morire. Or quanto fosse e chi potrà ridire?

## XXIX.

Calato appunto in su quel verde prato-Dove errava disciolto a suo piacere Del buon Ricciardo il cavallo incantato; Diede Lirina il grifon suo a tenere Al vecchio che de gli occhi era privato; E corre, al capanna, e dal forziere, Dove serbava le virtù mirande, Di bel zaffiro traffe fuor due ghiande: XXX.

F l'una e l'altra pose entro de cavi
De la fronte del vecchio, e: questi in vece
D'occhi saranti luminose e bravi
(Gli diste: ed egli diece volte e diece
La ringtazio) ma vuolci o de le navi
Cercar tenace indisolubil pece,
O de la colla (soggiunge Lirina)
Che perderli potretti una matrina:

XXX.L.

E Malagigi fi traffe di tasca
Un scatolino pien di certà (cera
Del colore di cerasa amarasca,
Che terrebbe a uno scoglio una galera
In tempo di fieriffima buirasca
Di questa empl dore incavato egli era;
Poi quelle gbiande ella vi pose in modo,
Che vi stavatto bene, e stavan sodo:

#### XXXII.

Ed eran d'una vista così fina. Che il buon vecchio dicea; là su quel monte Io veggo una formica che cammina, E veggo tra le frondi un chiaro fonte. Ed un cardello che vi si spollina: Veggo un lepre che dorme e ne la fronte Havvi una mosca con l'ali dorate: Tanto far ponno, e tanto dar le Fate. XXXIII.

Or mentre questi stanno in allegria Fuori d'ogni timor, d'ogni periglio; Sospettosa in Egitto Arimodìa, Non veggendo tornare il suo famiglio (Dico l'uccel ch' a portar fogli invia) Temè di frode; e mette in iscompiglio Tutta la casa, e getta l'arte, e vede La cagion perchè il falco a lei non riede: .1 XXXIV.

E' fi pon l'ugna in su i capelli bianchi, E se li va strappando a ciocche a ciocche, ! E si sbatte pe' muri e per gli banchi; Cotanta rabbia avvien che il cuor le tocche. Forza è che il viso a ciaschedun s'imbianchi! De'snoi serventi: :e : ftanfi a chiuse bocche . . Ed occhi aperti, e non sanno capire Da che tanta ira in lei possa venire.

## XXXV.

In questa rabbia, in questo crepacuore Arimodla si stette (a sarla corta) il tempo giusto di ventiquattr' ore. Pòi sola uscì, simile a donna morta, E l'aria empl di spaventoso orrore: Indi per una via nascosta e torta Andò del Nilo a la settima foce, E mandò fuori una cerribil voce:

## XXXVI.

E van per l'aria demonj scaltriti,
E a quanti a Dio d'innabissar già piacque.
Ai sempre aeri e lagrimosi liti.
Quindi ciò fatto, crollò il. capo, e tacque,
Girando attorno gli occhi inferociti;
Quando ecco il mar s'estolle, il ciel s'oscura,
E si sconvolge tutta la naturà.

XXXVII.

Fendon l'aria stridendo allocchi e gust; E strane arpie, ed aquile grisagne; E come porco che per fango grust; Così pare ciascuna che si lagne: E qual di lor su gl'incavati tusi Si pone, e accoglie le stese ali e magne; E qual su' tronchi, e qual con tardo volo Or s'erge in alto, or va radendo il suolo,

#### XXXVIII.

E per lo mare foche vaste e porche, E pistrici si veggono a venire, Tutte in sembianze mostruose e sporche; E come monti su l'onde apparire Le sterminate orribilissime orche, E suor de l'acqua si veggono uscire, E far corona attorno de la Fata, Che tutte con piacere oscruza e guata.

XXXIX.

Gran polvere innalzar si vede al ciclo Da l'ugne sesse de centauri strani: Ed ecco fere, che serpi an per pelo; E tigri e lupi e grossissimi cani: In somma di là dove è sempre gelo E sempre caldo, orrendi mostri immani Apparver, non so come, in un istante, E in copia mosta ad Armodia davante. X L.

Tutta questa gran turba di bestiame
Da spiriti maligni era abitata,
Che a inganni, a frodi, a cavallette, a trame
Era suor d'ogni credere addestrata.
Prese Armodia alga marina e strame,
E in mezzo a loro sopra esso affectata,
I crini avendo scarmigliati ed irti,
Tal mandò voce ai maladetti spiriti:

#### XLI.

Io qua, mercè de la fatal mia verga, Furie d' Averno, ho convocate tutte, Perchè da voi s' abbatta e si disperga Un uomo solo che guaste e distrutte Ha mie fatiche; e vo' che si sommerga In mare, od in guerriere acerbe lutte Rimanga estinto, o almanco a mia magione Mel conduciate in pochi di prigione.

X LII.

Questi è Ricciardo, il franco paladino, Che mi rubò la donna col custode, E il girifalco sul quale io cammino; E quel che più l'alma mi punge e rode, Or si ride d'Ulasso mio cugino, Da cui finora ebbi di grazie e lode Messe non scarsa; si ben custodita Era da me la donna sua gradita.

XLIII.

Udite dunque ciò che bramo e voglio.
Morto Ricciardo, o preso; mio penfiero
Fia di domar di Despina l'orgoglio.
Qui tacque, e guardò il cerchio in atto altero.
L'orca più grande allor sopra uno scoglio
Alzoffi, e disse: donna, il vostro impero
Non possimmo eseguir: che di Ricciardo
Il potere del nostro è più gagliardo:

#### XLIV.:

E riprese un' arpia di sopra un tronco:
E chi di noi toccar può il suo cavallo,
Appo di cui nostro valore è cionco?
E un centauro gridò senza intervallo:
Non vo' restar d' un braccio o d' un piè monco;
Nè tu mi sforzerai unqua a tal fallo:
E ciò detto, si sciolse il concistoro,
E tutti andar dove più parve a loro.

XLV.

Arimodia fi svoltola rabbiosa

Sopra l'arena, ed urla come matta;

E di morire fatta defosa,

Con l'ugne il viso e il petto così gratta,

Che divien tutta quanta sanguinosa;

Poi d'ir n'un scoglio tanto s'arrabatta,

Che vi giunge, e il possente crin fi taglia;

Poi disperata entro del mar fi scaglia;

X LVI.

E perchè non avea pur un capello Che de le Fate, il vivere afficura, Se entrasser pur n' un acceso fornello, O in altro loco che la vita fura; Morì ad un tratto, e di marin vitello, Che la mirò cadere, fu paftura. Tal fatto a Malagigi ed a Lirina Fu noto la steffissima mattina.

#### XLVII.

Eppur dal Nilo ai monti de la Luna
Non fi poteva dar la via de l'orto;
Ma senza l'ossa e senza carne alcuna
Si va pur prefto da l'Occaso a l'Orto!
Che passa per le fiepi e non le spruna,
Pe' muri e non vi fa lungo n'e corto
Forame ogni demonio, e senza penne
Fa mille miglia in meno d'un amenne.
XLVIII.

Il vecchio che avea gli occhi di zaffiro, Udiro il tritto fin d' Arimodia, Diede per la pietade un gran sospiro: Che molti obblighi e grandi ad essa avia. Poi disse: io vorrei far, madonne, un giro Fino in Egitto, e girne a casa mia; Poi de la Fata prender cento cose Ne l'arte nostra assai maravigliose:

E monterò, se voi mel permettete;
Su quefto girifalco si valente;
Nè del ritorno mio punto temete;
Che sarò quanto prima certamente
A ritrovarvi. Del gir suo fur liere
Le donne, e il buon Ricciardo non dissente;
Ond'e if pon sul dorso a lo sparviero,
E quei si move al vol presto e leggiero.

L.

Or mentre per Egitto egli cavalca,
E va per l'aria lucida e serena,
E le gran valli e i monti alti travalca;
Despina di soave amor ripiena
Dice a Ricciardo, cui pur preme e calca
Robulto amore, e con più forte lena:
Dopo tanti sospiri e tanto pianto
Pur ti ritorno, amato sposo, accanto.
L.

Oh venisse quel giorno, e questo fosse, Ch' io sempre tua, tu sempre fossi mio! E qui le gote sue si fecer rosse, E vero foco da' suoi lumi usclo. Ricciardo a quel parlar nulla si mosse: Che per dolcezza quasi s' impierito; Pur si riebbe, e dissele: mia vita, Nostra sventura non è ancor compita.

LIL

Ma veggo ben che averà fine in breve; E veggo che lassi cura è di noi. D'aprile ancor cade la bianca neve, E Borea sparge i freddi geli suoi; Ma spavento di ciò nullo ricave Il bifolco, nè avvien che se ne annoi: Ché molto ben conosce che in poche ore, Dov'è la neve, spunteranne il fiore.

#### LIII.

Noi quinci uscir non potrem mai, Despina, Senza contrafto avere orrendo e fiero Con Ulasso e sua gente malandrina: Che come a noi volò prefto e leggiero Lo spiritel d'Egitto flamattina: Così, che andato ei fia io fo penfiero Ad Ulasso, ed avrà d'uomini armati Piene le strade e tutti quanti i lati.

Di me non temo: che mi fa ficuro Di laccio e morte il mio bravo cavallo: E te in groppa portar non m' afficuro; E farne prova egli saria gran fallo.

Ma giulti preghi mai vani non furo; Però non mi conturbo, ne mi avvallo; Ed ogni mia fiducia e mia speranza.

Ripongo in Dio e ne la sua possanza.

Frattanto ai fianchi tuoi starà Lirina
E Malagigi: ed io monterò in sella,
E sopra vi starò sera e mattina:
Che sciocco al sommo e ignorante s'appella
Chi in terra ostil spensierato cammina:
Che, come in mar la subita procella
Alza tempesta e fa perir la nave,
Se il piloto riposa in sonno grave;

#### LVI.

Così in terra nimica, ancorchè segno
Nullo fi vegga di cavalli o fanti,
Può ad un tratto apparir. Noi stiam n'un regno,
Dove a me braman morte tutti quanti,
E di rubar te sola anno disegno:
Però stiamo guardinghi e vigilanti,
E ragioniam d'amore un'altra volta,
Quando di core avrem l'alma disciolta:
LIVII.

Sì disse, ed a Lirina e a Malagigi Diede in custodia la gentil donzella. Ed esti: teco andrem fino a Parigi, Disser ridendo. Ed egli montò in sella, E lor soggiunse: di tanti servigi, Che mi faceste e fate, amica stella Vi guiderdoni; e massime, se sia Salva per voi costei, ch'è l'alma mia. LVIIL

Già le fatiche lunghe de mortali Avean commossa la pietà divina, E comandava che affrettando l' ali La notte ne venisse, e a la marina Gisser di Febo i cavalli immortali; E a larga mano infino a la martina Spargea dono di sonni e di riftoro Sopra i viventi, che val più de l'oro;

Ricciard. Tom. III.

#### LIX.

Quando Ulasso, cui noto era già il tutto, In largo cerchio avea cinta la valle Di gente armata; le come bene infrutto di Di ogni più firetto e più nascoso calle, Mise infidie ed agguati da per tutto; Talchè a la fronte, a l'anchi, e da le spalle Avea Ricciardo tanti uomini armati; Che in ciel non sono ftelle, e fior ne prati:

E gia sapeva il fitto per l'appunto.
Dove flava Despina e il suo Ricciardo:
E come suoi con spine a spine aggiunto
Tesser villano un riparo gagliardo
A qualche frutto, acciò non fia consunto:
Così cerchiato con sommo riguardo
Aveva Ulasso lei col suo consorte,
Per preuder l'una, e a l'altro dar la morte.

L. Y. I.

La notte dunque, allor ch'ella più fincalza
Le nere sue donzelle incontro al lume;
E si lo vince, e si da noi lo sbalza;
Che par che addoppi al suo fuggir le piume;
Corre per piano, e siducciola per balza;
Nè monte la ritarda o lergo fiume
La gente d'arme contro il paladino;
E Ulasso è sempre il primo nel cammino.

#### LXII.

Già s'era posta in su la sedia d'oro
L'alba novella, e con le man' di rose
Si pettiava i crini, e' sopra loro
Spargeva gigli e viole odorose;
E aveva d'un mirabile lavoro
Candida veste, che a lei già compose
La dokce madre; e glie la diede in dono
Ne lo sposaria ai dardano Titono:
LXIII.

Quando vide la polve, e udi i nitriti Ricciardo de cavalli, e le bandiere Vide d' Ulaffo, e vide d' infiniti Uomin' coperte le campagne interet Diffe volto a Despina : il ciel t' siti: Ch'io non so quel ch'io tema, o quel ch'io spere. E a Malagigi rinavo sua prece, Acciò la cuttodiffe egli in sua rece.

## LXIV.

Lirina intanto con gl'incanti, suoi .

Fotte tiparo d' afforsate intra bi .

Formato aveva, e intorno, intorno pol
Profonda folla, e di tanta largura;

Che cieradella alcuna tra di noi
Non v'ha per certon e' di nera miftura;

In vece d'acqua; em ripiena, e tofto !

Arse, accome stoppia a mezzo agosto;

## 148 ATC APPRITO

#### .LXV.

Quello', onde nacque strana maraviglia, Fu, che la fiamma non andava in alto; Ma si spandeva, e a le nemiche ciglia: De gli Africani dava un siero assatto: Talchè tanto spavento ognuno impiglia, Che a suggir dassi, ne si lieve salto: Dà il capriuol con la tigre a le spalle; Come van quelli per l'erbosa valle; LXVI.

Ulaffo addietro li richiama e grida:
Ma in quel mentre Ricciardo sopravvierte,
E a guerra e a morte in uno lo disfida.
Lirina allora la fiamma trattiene:
Che di Ricciardo molto ben fi fida.
Felice Ulaffo e beato fi tiene
Di pugnar seco: che spera vittoria,
O morendo eternar la sua memoria:
LXVII.

E fanno patto, e fanno giuramento. Che fia del vincitor premio condegno Despina, di beltà raro portento.
Già prendon del terrea, già daffi il segno.
Ma in quello punto mi nasce talento
Di fuora uscir de l'africano regno,
E là tornare ove lasciai in cammino
Per Bajona Nalduccio ed Orlandino.

## LXVIII.

Camminavan costero a lenti passi.

Mostrando a le lor mogli il bel paese;
Quando odon strilli e grandine di sassi.

E di villani una turba scortese
Veggon, che in mezzo del cammino stassi;
E con le trecce scarmigliate e stese
Una donzella a secce tronco avvinta.

E appresso lei antica-donna essinta.

LXIX.

Avevani lapidato allora allora
La triffa, vecchia i perfidi villani,
E fiavano per tara di vita fuora
La giovane, e co saffi ne le mani
Le dicevano: porca traditora,
Tra poco tu sarai cibo de'cani.
E già fi fiavan con le braccia in alto il.

E già fi fiavan con le braccia in alto il.

L XX

E per prendersi gusto, da cavallo de Discese, e avanti la donzella stette al la Egido: questa non ha fatto fallo, and i E chi vorrà toccarle le scarpette. Mon che la vita, il vo' sensa intervallo Tagliare a pezzi, e poi farne polpette.

Però donde partiste ritornate:

#### LXXI.:

Coloro non gli fero altra rispoftacione o Ma di pietre un gran membo gli mirato più di E tutti dier ne l'armoquazionta più oche a la E tofta tanto, che vi fiespezzaro, insilivadi il Orlandino in quel mentre a lor s'iaccofta; vi E disnudato il rilucente acciaro por di no. N' uccise alcuni, e ne feri ben centori. E. J Gli altri fuggiro per lo gran spavenco un portune.

Corese e Argea frattanto avean disciolta La prigioniera, che appena sel crede:
Vedersi a morte si terribil tolta:
E cortese Nalduccio la richiede, severa chi al l'avesse entro que lacci avvolta e di qual colpa ciò sosse mercede; co que e s'ella avva fallato; o veramente; d'alla come egsi si credeva, era innocente come

# LXXIII.

Con bassa voce, languida e tremante:
Rispose la donzella: se vi piace,
Rispose la donzella: se vi piace,
Rispose la donzella: se vi piace,
Ov'è una villa mia assar capace,
Bella pel sto e per le apeste piante;
E li vi narretò forse con pace
Le mie sventure, e quel che più vorrete;
E so che ne l'udirmi piangerete.

## LXXIV.

Andianne pur (soggiunse Rinaldino) Che mi muojo di voglia d'ascoltarti. E si misero appena nel cammino . . . . lor .? Che si troyar' ne le accendate parti . . . . . . Stava in un colle il ben fatto cafino; E cotanti layori intorno sparti ... . . ... Vi fi vedean di fonti , e di verzieri ; 1 3 1 1 Che ne Gupir le donne e i cavalieri. av. 1. LXXV

Entratiedentro a la gentil villetta E affifi tutti ad una mensa in giro, al nag al Incominciato a shadigliare in freets: 117 ca 2 E così fortemente s'addormiro, Che non gli avria svegliati una trombetta. . ) In somme il tallo, la marmotta, il ghiro :: Rispetto a loro il sonno anno leggiero :: : O vedi se dormivan daddovero LXXVI

Due giorni interi, ed altrettante notti. Reggendosi le teste con le mani ;! : > strac Dormiro, ne i lor ripoli unqua interrocti 'i Non furo dai vicini o dai lontani re anti lini Or mentre questi, sonnacchiosi e chiotti, il :. Si stanno, io scendo a' lagrimosi piani di osta". Di Roncisvalle, overglà Carlo è giunto produ E dove in breve rimarra consunto , insist 14.

## LXXVII.

A l'entrar de la valle traditora, d' Il buon destrier di Carlo a l'improvviso Si volse indietro, e star volea di fuora; E scolorissi al vecchio Orlando il viso; E il pro Rinaldo indebossis ancora. Poco mancò che non restasse ucciso Da l'esercito Gano; e supplicante Gridava a Carlo che non gisse avante; d' LXXVIII.

Ma quando è giunto quel fatal momento, Le parole, i configli e le preghiere Sono gettate tutte quante al vento: Ond'è che Carlo mostra dispiacere Che l'esercito suo non sia contento, E che cerchi di opporfi al suo volce; E riguardollo con turbato ciglio; Talchè fermossi il militar bisbiglio.

Ciò fatto; a la real renda e' accosta; E parte de l'escrito entra pure l'a-Ne l'altre tende, conforme disposta Era la trama. Le gravi armeture, E la celata da ciascun' deposta, Fatte le genti omai chere e sicure, Diero, un assatto un de vivande rare, Ai siaschi, a le boccette, a le anguistare:

#### LXXX.

E Carlo in mezzo a forti paladini, Ancorchè vecchio, trangugiava bene I pollaftelli arrofto e i piccioncini: E Otlando pur con le mascelle piene A Rinaldo dicea: sotto, piccini. Gano s'infinge non sentiriti bene, E che il corpo gli cigoli e gorgoglie, Ed insenfibilmente se la coglie.

LXXI.

E dopo una mezz ora, e forse manco; Ecco avvampar le maladette mine, E Carlo e i paladini e le tende anco Gir in alto con fumo senza fine: E uscir di fronte, di dietro e di fianco Le maganzefi genti malandrine, E percoffero i Franchi, che a l'intorno Facevan de la valle il lor seggiorno.

LXXII.

A lo scoppio terribile e sonoro
Si risvegliaro i quattro addormentati,
E vider solo un vecchio barbafforo
Che stava in mezzo a due gatzoni alati,
Il quale dolcemente diffe loro
Come li avea, la Dio merce, salvati
Dal tradimento che l'iniquo Gano
Fece a lor padri, e infigme a Carlo Mano:

## 154 . G A N . T. 40 7

## LXXXIII.

A sui pur sospirando, i giovinetti di A Differo dele ci narra, genecchi santo di A Come mosiro i savalieri elettifi di di A B il forte Orlando, che gentava il vanto di D D'uomo imagorala? e quali fur lor detti? J Temer la morte, e s'avviliri sol, piatto ? an ul Opour le andaro incontro e gigli atti effectici

Fur generoff a di, virth man scemi ? LEVOUR!

E il vecchio a loro: ilteradimento, a figli, Non lascia, logo, a dimofrate valore il veci il Fatte sotterta, ai guisa di 1990 gli.

Avea più fasse, Gano, tradicore il veci il Fatte con crudeli oribili consgli, and il valore il tradicore il concelle richio di infernal fatore il concelle richio di polyero si fatta, esta domi le Che accessi agriso, che ogni gran torre abbatta;

# VIGESTMOQUINTO. 155

## LXXXVI.

Or mentre se ne stavano scherzando de la latta mensa gri inclui guerrierigi su i i Gano dié foco al polvere nefando de la latta mensa gri inclui guerrierigi su i i Gano dié foco al polvere nefando de la latta E andar per aria e tende e cavalleri voi i Come le foglie di dicembre; o garandoravi de Sossima gli Aquilohi oridi. e Reiraponhavi i I Ma Rinaldo ed Orlando e Carlo Maho I Volavan tutti e re-pres per manos simi di LXXXVII.

E tanto in 1990 e cost presto andare; 
Che per volet del sempiterno Iddio 1995 pel ciel la porta co los capi urtaro 2006.

E l'apostolo Pietro glie l'aprìo y il constitutione del gran fatto ignaro constitutione del gran fatto ignaro constitutione di constitutione del gran fatto ignaro constitutione di constitutione del gran fatto ignaro constitutione di constitutione del gran constitutio

Erano vivi , be solo abbrastoliti va de si carano i capelle ed i barbigi i binava i capelle ed capelle ed i capelle e

## 156 , CANTE 6

## LXXXIX

Come; angellin, che alcuno stecco rotto-Rittovi ne la gabbia, fugge via; Così quell' alue scapparo di botto Da la terrestre, lor prigion natia; I cadaveri :caddero al di sotto; E li vedrete in mezzo de la via Insieme. finetti. Or voi, a cui s' aspetta L' ingiuria loro, itene a far vendetta.

Sbrauete Gano e tutti i Maganzen; E gie effinti parenti in su le bare Riconducete ne' voftri paefi.
Ciò detto, il vecchio subito dispare.
Di duole e sdegno i giovinetti acceni Fremono a guisa di turbato mare, E corrono a la valle traditora,
Gridando; Gano di Maganza muora.

XCI. 7:

Già s' erano ristretti in un drappelle di avanzi de l'esercito sconsitto, Che forti resisteano a Pinabello:
E qual de' Maganzesi al suol trasitto Giaceva, e quale timoroso e snello Da la pugna suggiva zitto zitto:
Quando ecco a venir Gano a dargii aita Con tansa gente, che parea infinita.

#### X CII.

I soldati di Carlo a quella vista Dimostraro allegrezza; che vosseno Uscir di vita si dolette e trista. Giacch' era il signor lo venuto meno, E tal signor, che mai non si racquista In questo basso misero terreno:

E disperati incontro a lor si fero Con volto rabbussato, orrido e-metor-

E cominciossi un tal combattimento, Che al sol pensarvi mi sento bastre. Appena questi arrivavano a cento; E quelli quanti sosser al può dire? Ma lasciamli pugnare a lor talento, E asogare gli adegni e ssogar l'ire: Che voglio andare a letto a riposarmi: Domani poi ritorneremo a l'armi.

Fine del Canto vigesimoquinto:



e involto
In duri l'acci e timido e piangente
Lo strasemo tra la francesca gente
Ricciard. Con XXVI.

# RICCIARDETTO.

## CANTO VIGESIMOSESTO.

T.

Hi semina del male, e poi fi crede
Raccor del bene, è temerario e stolto:
Che di mal' opra il gastigo è mercede.
E se tator nel latto non è colto,
Nè subito a la pena il mal succede;
Non ha di ciò da rallegrarsi molto:
Che l'eterna giustizia, allor che tarda,
Piomba su'rei più cruda e più gagliarda.

ĬI.

Oh se piacesse a la bonta divina Squarciar il velo che gli occhi ricopre Di tal, che per sentier largo cammina; Carco d'iniquitade e di triste opre, E sempre gode da sera a mattina, E vedesse il flagel che or gli si copre: Io credo che morrebbe in quel momento Di tristezza, d'affanno e di tormento.

Così, se quando l'empiffimo Gano Fece in aria volar Carlo co suoi, Veduto avesfle qual coltello in mano Era di Dio per lui punir dappoi; Tenuta avrebbe la miccia lontano Da' barilozzi; e que' sublimi eroi Non satien motti-cià st rifto fato, Che fino ai Saracin' dolse e fu ingrato.

IV.

Già poco fa cantando io vi dicea Come Nalduccio ed il forte Orlandino La turba Maganzese percotea:

E benche fosse in numero piccino Lo stuolo franco: di tal' ira ardea Incontro Gano perido assassino E la sua gente; che sopra il lor dosse Menavano le mani a più non posso.

V

Ma quando fra di lor voce si sparse, Che i due guerrieri che facean prodigi. D'Orlando e di Rinaldo che il foco arse Erano i figli, che uscir da Parigi. Ne le età loro di giudizio scarse, Perchè a Carlo non vollero ester ligi: Preser tanto coraggio e tanto ardire, Che Gano stesso si mise a suggire.

Era vestito il traditor di nero,
E del bosco cacciossi entro il più solto;
E quivi dismontato dal destriero,
Tutto di fango si coperse il volto.
Ma Rinalduccio con occhio cerviero
Gli tenne appresso, e lo raggiunse; e involto
In duri lacci, e timido, e piangente
Lo strascinò tra la francesca gente.

Chi mai può immaginar le strida e gli urli, E il continuo gridare: impicca; impicca? Onde a silenzio non ponno ridurli; Del che Nalduccio quasi se ne picca, Ma nol dimostra, e par che se ne burli. Pur, che tacciano omai, col volto ammicca; E fattosi silenzio, prese a dire, Come giusto era il far costui morire;

VIII.

Ma in mezzo di Parigi, e non in quella Romita valle, e solo al mondo chiara Per l'opra sua tanto spietata e fella: Ed una gabbia intanto fi prepara Tutta di ferro, ed ivi si suggella Il traditore, a cui par cosa amara; Tanto più che l'aveano dispogliato; E stava in gabbia come egli era nato:

E perchè non dibatta il capo iniquo Ne' duri staggi, e se lo rompa o schiacci; Di sopra i ferri ed anche per obliquo Lo fascian bene di lanuti stracci: E benchè fosse per etade antiquo, Bisogna ci si accomodi e la stiacci. Com' egli puote. Intanto ognun che vuole, Lo tormenta con fatti e con parole.

Vi furo alcuni che saliron sopra A quel gabbione, e vi fecero stabio: Altri di sputi avvien che lo ricopra: Nè per questo il meschin pur apre labio: Ma tutti i suoi pensier' mette sossopra: Che vede bene senza altro astrolabio, .... Che questa è la vigilia d'una festa .... Vergognosa per lui, dura e funesta: ...

Ricciard. Tom. III.

XL

E vuol provar, s'egli piangendo possa Întenetire i enori infetociti; E dice lor che in una oscura fossa Lo gettino tra i corpi abbruftoliti; Che giufto è ben che li la carne e l'ossa Lasci ancor ei, ove i baron' traditi Lasciar le loro per la sua trifitzia: Che di ciò in ciel forse n'avran letizia.

XII.

Ma scunte il capo Rinalduccio; e grida: Fuor di Parigi non e ha a far la fefta; E ll farem che Carlo in ciclo rida: Con la sua gente che ti fu sì infesta; Quando vedrà che un canapo r'nccida; O il boja ti dia un maglio in su la testa, O t' arda vivo, o ti tragga le cuoja, E poscia t' unga con la salamoja.

XIII.

Ed Orlandino: dentro a questa gabbia (Ripiglia, e tutto per l'ira tentenna). Verrai con tuo dispetto e con tua rabbia Ad essere il trastullo de la Senna: Nè forse in mare sarà tanta sabbia, Quanti ayrai tu sopra la tua cotenna E pugni e calci e sassate e strapazzi. Da gli uomini, dai vecchi e dai ragazzi.

#### XIV.

La Fama intanto senza mai fermarfi Ita da Roncisvalle era a Parigi; E detto avea come traditi ed arfi Erano i Franchi; e che pure i vestigi Di Carlo e Orlando non potean trovarsi; E che Rinaldo, che tanti servigi Prestati a Carlo e a tutto il mondo avea Esser morto egli pure ognun credea:

# X V.

E che di questo tradimento infame Erano stati Gano e i Maganzesi Gli empj architetti, per torre il reame A Carlo, e regnar egli in quei paesi: E disse ancor le scellerate trame -De' padiglioni e de' barili accesi ; E infin concluse che ciascun soldato Era con Carlo per aria volato.

## XVI.

A questo spaventevole fomore Tutto Parigi si colmò di pianto; E il palagio assalir' del traditore; Gli diero fuoco, e l'arser tutto quanto Con la moglie, co' figli e con le nuore ; E poi per ogni via, per ogni canto, Per ogni luogo con ira e baldanza Cercayano la gente di Maganza:

#### XVII.

E quanti ne incontravano a ventura.

Tanti eran morri. Or. mentre il popolazzo.

Si vendica di Carlo a dirittura, otto di
Chiamò Ulivieri nel regal palazzo

I nobili a configlio: che procura

Levar la Francia d'un grave imbarazzo:

E giunti che vi furo, in suon modesto

Prese a parlate, e il suo parlar su questo :

X VIII.

Il solo biancheggiar de miei capelli de Che fa ch' io pafii tutti voi ne gli anni de la Cagion che a configlio vi appelli de la cagion che a configlio vi appelli de la Cagion che a configlio vi appelli de la Cagion che a sovrafianti danni de la cagion che che ancor primiero io vi favelli de la cagion coteffi scanni Molti seder, che da le bocche loro de la cagion coteffi scanni de la cagion coteffi scanni de la cagion con coteffi scanni de la cagion con control de la cagion con control de la cagion con cagion cagion con cagion con cagion cagion con cagion cagion con cagion cag

# X1X

Ma per seguir l'usanza, e perchè sia Pace tra noi, e l'invidia non guasti De l'opra il meglio: si dirò dunque in pria. Noi siamo, o Franchi, senza re rimasti, E senza il sior de la cavalleria. Gan di Maganza, senza usar contrasti, Ma con assuzia ancora non udita, Come sapete, li privò di vita.

## XX.

Se il forte Orlando non restava estinto,
O se Rinaldo ancor fosse tra vivi;
Ognun di voi per naturale issinto
Gli andrebbe incontro con rumi d'ulivi,
E lo vorrebbe di cotona cinto,
Perchè non sol di Carlo si ravivi
Ne' suoi cugini il nome e la memoria,
Ma il senno ancor, la maestà, la gloria,

Or questi già son morti, e non rimane
D'Orlando altro che un figlio; e questo figlio
E' giovin troppo, ed in terre lontane i la
Fa belle prove, e non teme periglio;
Un figlio ancor v'è di Rinaldo; e in strane
Guerre si trova; e il core ha fermo e il ciglio;
Ma la guerra altro vuole; altro l'imperos. I
Quella vuol braccio, e questo vuol pentiero)

XXII.

La troppa giovinezza non è atta,

Non che a reggere altrui; neppur se stessa!

Che volentieri quell' età s' adatta

A cacciar fere ne la macchia spessa,

E di sudore e polvere s' imbratta

No le palefre: ed è sovente oppressa

Da crudo amore: e piena di speranza,

Non guarda mai le cose in lontananzi.

#### XXIII.

Nè la molta vecchiezza, pure è buona.

Per softenere un così grave incarco di la colori del vecchio s' avvilisce e s' abbandona

Ne cafi avverfi; e ne lo spender parco.

Fugge le guerre; e a chi più porta e dona,

Vende i fayori; e di miserie carco

Vie più che d'anni, lascia del reame de la briglie a qualche reco ministro infame.

XXIV.

In quanto a me (se debbo, come soglio, Dir quel che sento) pel pubblico bene La corona di Françia ni dar m' invoglio. A Ricciardetto, in cuj tetto, conviene de Ciò che fi cerca. In lui fafto nè orgoglio i Alberga: el ira a ragion parte e viene: a E' giufto, è generoso, ed ha nel core. Per Francia e tutti noi un sommo amore.

# XXV.

#### XXVI.

S'aggiunge ancor la voce, che si è sparsa Guari non è per queste nostre bande, Che Cafria tutta (e non è mica scarsa Parte di Libia, e cose ha memorande) Gli sia soggetta, e la bollente ed arsa Mauritania, e di li Nilo che si spande Per sette vie, e l' Etiopia intera: Nè credo esser la Fama menzognera. XX VII.

Ma perchè non si vuole fare in fretta
Una grand'opra, la qual fatta poi
Non può disfarsi: la più chiara e schietta
Cosa che fare adesso dobbiam noi,
Credo che sia ispedire una stafferta
In quelle parti; o qualcuno di voit
E mostrare per ora al buon Ricciardo,
Quale abbiamo per sui stitustica e riguardo.

XXVIII.

Qui si tacque Ulivieri; e gran bisbiglio Quinci s'udi per tutta la gran tala; "
E ad una voce proruppe il configlio: Nostro re sia Ricciardo. E si propala Tosto la muova; e va di padre in figlio; E l'affitta città si mette in gala; "
Ma più s' accrebbe l'aligrezza, quando Giunse Nalduccio ed il figlinol d'Oilando:

### XXIX.

E diero, a lor veniva strassinato
L'iniquo Gano; e dietro a Gano involti
In nero manto d'argento trinato
Carlo e i due paladini arsi nei volti.
Ma vo'colà tornar, dove lasciato
Ho Ricciardo ed Ulasso d'ira stolti,
Che disfidati si sono; a duello,
Ed havvi a restar morto o questo o quello;
XXX.

E di chi vince fia Despina il premio.

Ora pensate voi, con che bravura

A la lor pugna effi daran proemio.

Già fortiffimi egli eran per natura:

Ma come il vino avvalora l'aftemio,

Se ne beve talor per avventura:

Così l'amor che inftiga entrambo a morte.

YXXVI.

Era Ulasso di razza di giganti;
Ma non di quelli così lunghi e grossi.
Avea la barba ed i capelli rossi; allo ri così (Colori non visto in quei pacsi avanti).
Dove son neri infino i pettirossi; allo ri così priccioli gli occhi, ed ischiacciato il naso;
E i labbri come gli orti d'un gran vaso.

## XXXII.

La sua statura ella era poceameno Di dieci braccia: e quattro unomini insieme Appena appena cinger lo potrièno! Sommo era il suo valor, sue sorze estreine: Svelleva i pini come sosse, sue sorze estreine: E a grossa pietra, quad a picciol seme, Dando un bussetto, la facevacandare Di la da monti, e ancor di là dal mare. I XXXIII.

Ed a l'incoptro il nostro Ricciardetto
Era di bella e di giusta misuragio na
Ma la sua spada ha il taglio più perfetto,
Ed ha fatata tutta l'armatura ognes':
(Conforme molte volte v'ho già detto)
Con tale incanto, che la fa sicuta onn
Da qualunque arme e qualunque percossa:
E venga pur con impeto e con possa;

## 170 . C A N T 0

## XXXV.

Gettan le lancie, perchè sono a piedi, E dan di manora le spade taglienti. Chi ha gulora lo schemir, legga Tancredi Nel Talio, allora che punte e fendenti Tira ad Argante, o a lui grida : a me cedi. Perchè questo mio par di combattenti Si batton ne la forma che il villano Batte su l'aju la saggina o il grano:

E a dirla schietta, allor vale la scherma, Che cosa non abbiam che ci ricopra, Che cosa non abbiam che ci ricopra, Ma quando tanto ferro abbiam di sopra, Che una spingarda è debile ed inferma Per farci maler chi la scherma adorna, Non ha cervello, e danno non vuol fate Al suo nemico, e lo lascia campare.

Ma questi due che pugnan per amore, Che sa far cose strane a gli animali, E li empiet d'un insolito surore; Botte si danno dure e bestiali; Che metton rutto il paese a romore. Dove anno sine i ferrati sivili A Ulasse mesta il ferro Ricciardetto, Che vuol troncergli le gambo di netto;

## XXXVIII.

E Ulasso mena a sui sopra la resta,
E fabbro pare che batre la mazza.
Ogni percosta a Despina de molessa,
E grida: adesso il traditor l'aminazza.
Ma Ricciardo ancor elipur suona a setta,
Che lo disgamba in men d'un batter d'occhio,
E resta Ulasso misero in ginocchio.

XXXIX.

D'aver perdute ei già non fi credette
Le gambe; ma che il sgol smottato fosse;
Conde d'animo nulla! fi perdette; ma che
E seguitava a dar nove percosso.
Ma quando vide che le verdi erbette
Per molto sanguo fi faqevan rosse;
Le vide al suol recise lle sue gambe;
Urlo per ira, e disse cose strambe;

## XL.

In questo mentre segue Ricciardetto
A martellarlo; e non piglia respiro;
E perche non può giungerlo a l'elasetto,
Lo percuote ne fianchi acerbo e diro;
E già gli ha rotto il ferro al perfetto.
Onde di punta con un colpo miro.
Lo fere; e il coe gli passa; e il disgraziato
Cade, è refta senz anima sul pratori

#### XLL

Al suo cader, senza guardare a' patti,
Salta addosso a Ricciardo ogni Pagano.
Malaggie e Despina già ritratti
Si son nel chiuso, e Lirina an per mano.
Ricciardo tira rrovesci da matti,
E monta sopra il suo deltrier sovrano,
E fa cose si rate, che in poche ore
Relta di tutto il campo vincitore.

XLII.

In quel-numero grande, anzi infinito Di combattenti, che gli furo addosso, E reftar morti, fi trovò feriro Lo Scricca, e del suo sangue tutto rosso.

Onde Ricciardo cavalier compito;
Sol per Despinara la pierà commosso;
Prender lo fece, e in dono a lei lo diede;
Benchè la morte fosse sua intercede.

Despina ne le sue candide braccia di L'accoglie, gli fa cuore, e lo consola, di E gli.cura le piagle, e glie le allaccia: E gli.cura le piagle pie glie le allaccia: Ed egli a lei fa giuro, e dà parola di purgarettita la passata taccia Ne l'avvenire; e un laccio ne la gola.

Si prega, s' egli manca a' detti suoi; O che il mar l'assorbisca, o il suol l'ingoi:

## X LIV.

E la parola fu, che a Ricciardetto
La dava in moglie, e la sua Cafria in dote.
Frattanto viene sopando un trombetto,
E chiede udienza, e dice in tali note:
Signor, vi ha tutta l' Etiopia eletto
In suo monarca; e le genti devote
Vengono per vedervii e farvi omaggio,
Come a prode guerriero e baron saggio.

X L V.

Ricciardetto sorride, e gli comanda.
Che dica pure a' popoli soggetti,
Che quel che in dono a lui da lor fi manda,
Era già suo; e che ne' regi tetti ar selli sorri con dolci mondi e con soavi detti.
Parte l'araldo, e spande in quanti trova
Una si lieta ed impensata nuova.

XLVI.

Frattanto il padre di Despina bella Ritorna in forze, e del tutto risana, ed in tal modo a Ricciardo favella: Signor, v'offefi con la mente insana, Che un'opra mi fe'far cotanto fella: Ma per essere voi di Fe crifiiana, lo Saracino, usai tutto l'ingegno Per torvi. il caro mio unico pegno.

## XIVII.

Che mi credea tirarmi addosso l'ita
De' noftri Dei con questo parentato.
Ma veggio adesso come si delira
Da chi venir non vuol dal vostro lato.
Il vostro Dia è di potenza mira;
I nostri sono vill, e senza siato.
Però non sol vo darvi il sangue mio;
Ma voglio in breve battezzarmi anch' io.
XLVIII.

Sia benedetto Ciifto, in sempiterno (Dice Ricciardo) che ci fa tal grazia:
Ma guarda che fi accordi con l'interno
Ciò che tu parli. E quegli lo ringeazia,
E giura che non mente; e che d'Averno
La Furia più crudele, e che più strazia,
Gli venga sopra e lo mandi in rovina,
Se col suo cuor la lingua non confina.

Dal Monotopa erano già venuti
Ragazzi e, vecchi, e belle giovinette:
Chi con croali, cetere e liuti:
Chi con chitarre, viole, e spinette.
Avevan fioti sopra i crin' ricciuti,
Nudi del tutto, e sol certe fascette
Avevano davanti, per coprire
Quello che abbiamo, e che non s' ha da dire.

t. :

Onde Ricciardo a Despina rivolto: Andiamo ( disse ) se pure ri aggrada , A Zimbabe , dove fi fta raccolto Il fiore de l'impero (eccelsa e rada Cittade è questa ) e quivi al tuo bel volto Crescerò pregio per illustre strada Con porti in testa la real.corona , E intitolarti d'Africa padrona.

E a lui Despina : dolce mio fignore,

Purchè voltra mi trovi, altro non curo.

E chiamato fra loro il genitore,

Fermano la parenza il di venturo.

Era ne la fasgion che rigna Amore,

E lampeggiando van per l'aere oscuro

Le lucciolette, che son de fanciulli

I più soavi e semplici traftulli.

LII.

Voglion per altra via fare il cammino, Che andar con tanta gente a lor non piace i E prendono per guida un contadino Pratico di que luoghi, e assai capace, Va Malagigi sopra d'un ronzino; Lirina sopra un bel defirier vivace; Sul suo cavallo egregio Ricciardetto, Tutto ricolmo di letizia il petro

#### LIII.

Lo Sericea pur cavalea; ed al suo fianco Staffi Despina sopra un bei cavallo: Tiene egli il deftro loco, ed ella il manco; Il villanello; acciò non faccian fallo Nel cammino, va innanzi ardito e franco; E Malagigi, il quale ha fatto il callo Nel cafi avverfi e ne gli aspri cimenti, Lo segue per scoprire i tradimenti.

## LIV.

Zimbade da loro era lontana
Trecento, miglia; e il paese deserto
Lor fea temer di qualche cosa strana.
Sul mezzogiorno in un bel prato aperto
Preser riposo appie d' una fontana
Chiara si, che il cristal vincea del certo;
E quivi da'canestri-trasser fitore
Pane e vivande d' ottimo sapore.

## LV.

Finito il pranzo, per fuggir del sole I caldi raggi, che colà son fieri, In su quell'erbe sparse di viole |
Steserfi a l'ombra de' diritti e ineri
Cipreffi; e posto fine a de parole,
Diedersi al sonno tuttil volentieri
Dal suo destrier discesso ancoro Ricciardo,
Volle dormire senasi aluto rigiundo.

## LVI.

Melena, d'Armodia ultima figlia, A cui la madre insegnò l'arte tutta Di comandare a l'infernal famiglia; Dal di che fu la sua magia: diftrutta, E fi fuggì con tanta maraviglia Despina da la rocca, e reftò brutta Sua madre sì, che fi morse le mani, E gettò ftrida, ed urli acerbi e frani;

## L.V.11.

(Torno a dir) da quel di fi mise in core Di far su' Franchi una crudel vendetea: E le crebbe la rabbia ed il rancore, Quando il diavol portolle per ftaffetta Che sua misdre era andata al Creatore. Onde d' Egitto fi parti con fretta! E porto seco pignatti ripieni Diegrasso umano e di vari veleni:

## LVIII.

E visto ben che per virtù d'ineanti Avria contro lui fatto o poco o nulla; Portoffi, quasi a dire in pochi istanti Colà, dove per nebbia il sol s'annulla, Dico ne la Cimmeria; e al Sonno avanti Tosto n'andò la pratica fanciulla; Ma prima bevve del casse dimoto, E si lavò con l'acquavite il volto

Ricciard. Tom. 111.

## LIX.

Appie de la meotide palude
În faccia de l'Euffino, al destro lato
Evvi una grotta boschereccia e rude,
E d'edera coperta in ogni lato;
E intorno intorno la circonda e chiude
Fatto d'abeti e soni uno steccato:
Ma le fonti anno tarde e scarse l'onde,
E sempre susurrar s'odon le fronde;

Il Silenzio con suola di velluto, Ignudo, ma peloso come un orco, Va per la grotta con l'orecchio acuto. Una vescica di ftrutto di porco
Tien ne la destra, e sopra il non barbuto. E mento e, labbro di quel grasso sporco
Tiene un dito, col quale ugne bel bello. De la grotta ogni coppa e chiavistello.

LEVAL

In su l'entrata stava una grassacia, Madonna Accidia da Greci chiamata, Che appena per mangiare alza le braccia. Stassi a sedere tutta ronnicchiata, E con le mani si legge la faccia: Si stira ed isbadiglia alcuna siata: Ed ha d'attorno, in vece di cagnuoli, Marmotte e tassi, e sorci moscaruoli.

## LXIL

Un yerde, molle e crespo capelyenere:
Tutto copriya il fondo de la grotta; h m l
Talche pareva andar, spora, la cenere:
E quindi fi vedeva ad peta ad orra i
Da'placidi papaveri e da tenere i
Lattughe, per i fanchi, circondotta de la
L'opaca stanza: e due branche di scale:
Erano in fondo di grandezza eguale and l
L'ALTI.

Ma l'una bianca e l'altra nera ella era; E uscivano da lor cose si firane, Da far paura infino a l'Averfiera. Perchè vedevi con testa di cane Uscire una fanciulla, ed una fera Che avea del pesce e de le membra umane; Sanguiuosa la luna, e il sole spento: In somma orride cose ogni momento.

## LXV.

In:mezzo a quelle due diverso porce (1) Sopra un gran marmo fi-flaval difesso o con II placido fratello del 10 Morte, varig dal Vicino al capo aveva un corno appestiçuir D'oude ne uscivan lebsembianze (libre i) Che sono quelle poi (conforme ho, inteso ) Che noi chiamiamo sogni; che ci danno Dormendo spesso o piacere od affanno.

Incrocichiate l'ali avea sul petto.

Ed una verga ne la bianca mano, 2 ib 1
Con cui i qual tocca, fa dormir di metto,
E d'acqua pura un ampio vaso e dirano;
Che appunto è quell' umor tanto diletto.
Che su' notri occhi gocciando pian piano
Li chiude; e in chiuder quelli, affatto scioglie
Le membra tutte; e il vigor suo lor toglie.
LX VII.

Melena di quell'acqua zitta zitta Empie una fissca, e se la batte via: E con la mano manea e con la dritta Le lattuglie a firappar non è reftia; Ed in Africa quindi fi tragitta, E al Monotopa subito s'invia; E vi giunse in quel punto, in quel momento Che Ulatio da Ricciardo reftò spento.

## LXVIII.

Ebbe' a morir la misera di pena;
Cherafiai tempo era che l'amava molto;
Ed egli in quella d'alto incendio piena
Gioventà prima ardès si del suo volto;
Che tutto il piacer suo era Melena;
E benche già da lei di folle sciolto,
Ed' un'altra n'avefle in sua balia;
Ella pur n'era pezza tuttavia.

## LXIX.

Onde arrabbiata ad ispiar fi mise!

Di Ricciardetto i moti ed i penfieri;
E ad un folletto il. carico commise,
Di quegli avvezzi a star per i quartieti:
E questi riportolle le precise
Parole di Ricciardo, e quai sentieri
Voleva fare: ond ella prestamente
Corre a quel fonte d'acqua rilucente:

LXX.

E fra l'erbette del ridente praro
Versò de l'acqua, e la lattiga sparse:
Poi de la fonte s'ascose in un lato,
Ferma qual saflo, infin che non comparse
Despina e il buon Ricciardo sventurato.
Di sdegno a la lor viffta subito arse,
E fturò il fiasco, e lo versò bel bello
Nel vago limpidifimo ruscello.

### LXXI.

Onde n' avvenne poi quel sonno franco Ch' io vi diceva. Or mentre che si stanno Dormendo, prende Despina per mano, E se la reca in spalla: e con affanno Un demone ambedue porta lontano. Ma forse alcuni adesso mi diranno:

## LXXII.

A dirla schietta ci ho pensato anch'io; Ma in quello ho ritrovato molto sale; Perchè s' io ammazzo alcun nemico mio, Certa-cosa è che gli faccio del male; Ma non quel male sì crudele e rio. Che fo in lasciarlo in un'aspra e fatale Misera vita; come quella ftrega Lascio Ricciardo, che il sonno ancor lega.

## LXXIII.

E perchè i so di certo che destato Egli darà ne lumi ; e farà cose Da mettere a romore il vicinato; lo farò quello che Caron propose, Cioè me n' anderò n' un altro lato: Che odio di star con le geni rabbiose; Ancorchè in questo easo il giovinetto Non debba, se s' infaria, eller corretto.

## LXXIV.

Nói lasciammo Nalduccio ed Orlandino Ch' entravano in Parigi, e dietro a loro Lo scellerato Gano malandrino Ne la ferrata gabbia; e con decoro Il morto Carlo e ogni altro paladino: E lo seguiva un mesto ed ampio coro-Di preti e frati e vescovi primaj, E di dachi con lunghi e neri saj, LXXV.

Che molte miglia ad incontrar l'andaro. Il pianto di Parigi era infinito, E pianto vero; che troppo era caro Carlo a ciascuno. In lui piangea finito Ogni conforto, ogni:stabil riparo Ne le miserie; e con lui seppellito Il giusto, il buono, il bello de la Francia, E l'onor de la spada e de la lancia. LXXVL

Le verginelle in lui piangean perduto Quel pieroso rigor, con cui punia De'giovani l'ardire: in lui l'ajuto Piangeano i vecchi in misera armonia, Per cui ciascun di loro sovvenuto Era ne' gran bisogni: in fin s' udia E quinci e quindi un misero concento Di sospir' tronchi e di lungo lamento . . . . . .

## LXXVII.

Ma chi dirà le strida ed i singhiozzi Che fecer per Rinaldo e per Orlando? Io credo che averia ripieno i pozzi di ave Il pianto che da loro iva sgorgando E chi narrava i fracassati e mozzi Capacci de giganti col lor brando; Chi le vinte cittadi e i regni interi, 3.17 Le acerbe guerre, e i fatti illustri e alteri. LXXVIII.

A la chiesa maggior con questo treno Portati furo i nobili defunti: E soddisfatto a la pietade appieno, Furo i lor corpi imbalsamati ed unti . Poscia alzata bell'urna in sul terreno In essa li serrar' così congiunti; E scrisse l'arcivescovo piangente Quest' epitaffio sul marmo lucente: LXXIX

Staffi in quest' urna il cenere sepolto Di Carlo Magno, e del fignor d' Anglante . E di Rinaldo: e staffi insieme accolto: Perchè insieme gli uccise un reo furfante Non si scrive di lor poco nè molto: Che non è penna al lor merto bastante a Il mondo tutto appena può capire Quel che di loro fi potrebbe dire . de e ...

## LXXX.

Ciò terminato, ognun col capo balloRiorna a casa, e con la sua famiglia
Dura a lagnarii, e bandisce ogni spallo.
Ma perchè del dolor suol effer figlia
L'allegrezza, e dal duol fi fa trapaflo
Al piacer senza alcuna maraviglia;
Che la natura umana è fatta in guisa,
Che fi mantien di lagrime e di risa;
L'AXXI.

Incominciaro à far baldorie e feste.

Per Ricciardetto nominato al regno; "
E le donne di fuor si ornar le teste,
E col. ballo e col canto dieder segno
Del piacer loro; e con la bianca veste
La gioventù briosa alzò l' ingegno
A giostre ed a tornei, a corsi e a lotte;
E i letterati a versi e a prose dotte.

## LXXXII.

Il configlio reale il di prefisse.

De la sua morte al traditor di Gano;

Lo quale attrese appena che finisse

Il popolaccio ad empiere ogni vano

De la gran piazza, dove stavan fisse

Due colonne di ferro: ivi pian piano

Fu posata la gabbia, in cui si stava.

Gano, che dal timor tutto tremava.

## LXXXIII.

I saffi, le immondizie e le lordute
Che la gentaglia gli scagliava addolfo,
Furo infinite; e di parole impure
E motteggianti n'ebbe a più non poffo.
Un carro alfin di legna secche e dure
Con un saccone di capecchio indolfo
Menò sotto la gabbia il giuftiziere,
E diegli fuoco; e ognun n'ebbe piacere.

LXXIV.

Strideva l'infelice, e saltellava
Come un ranocchio per la chiusa gabbia:
Ma il fuoco e il fumo ai fiero e alzava,
Che gli chiuse il respiro in fra le labbia:
Ond'egli cadde, e tanto sgambettava,
Finchè la fiamma lo levò di rabbia.
Con dargli morte, ed in pochi momenti
Cener lo frece, e sel portaro i venti.
LXXV.

Così finì con lui l'empia genia, Che al buon sangue di Carlo fu molesta; E ritornò in Parigi l'allegria: E i due cugini fecer si gran festa, Che Apollo stesso di mon la potria Con cinque Muse, nè men con la sesta, Nè con l'octava ancor, nè con la nona, Nè con tutto il dottissimo Elicona.

## LXXXVI

Corese poi, e la gentile Argea : Eran guardate da que Parigini Con tal piacer, ch'ognun se ne struggea. Chi le chiamava due parti divini, Chi figlie almen d'un uomo e d'una Dea: E da per tutto saluti ed inchini Avevano: ed or questo, or quel parente Faceva loro qualche bel presente.

## LXXXVII.

Quindici giorni stettero in piacere, In festa, in giuoco e cavalieri e dame; Quando in configlio postisi a sedere. I due cugini, con saggio dettame Disle Nalduccio: io sono di parere Di cercar de la Libia ogni reame, Per ritrovar Ricciardo il nostro sire, E qua condurlo, oppur per lui morire. LXXXVIII.

Ed Orlandino: io sasò tuo compagno (Riprese) e questo fia miglior configlio; Ne sole, o gelo, od ampio lago, o stagno, O monte, o fiume, o qualunque periglio Faranno sì, che l'animo mio magno Da l'impresa s'arretri. Io sono il figlio Del fignore d'Anglante , e serro in petto Cuor, che a timore non sa dar ricetto.

## 188 . C A N : T : 0 '

## LXXXIX

Cio che dissero poi le donne loro, 11 Garbolin lo passa in pochi versi. 10 Garbolin lo passa in pochi versi. Con dir che si strapparo i capci d'oro, Che svennero, e tardaro a riaversi Un mezzo giorno: e poi nel lido moro Ritorna, e narra i casi aspri e diversi Che avvennero a Ricciardo; e dice cose Strane' così, che sembran savolose.

## XCI.

Ma fieno vere o false, io non le curo, Purchè mi diano a leggerle diletto;
Perchè d'un tempo tanto antico e oscuro,
Pazzo è colui che vuol saperne il netto.
Dotto pennello, e in l'arte sua ficuro,
Che ben colora un suo nuovo concetto,
O fia d'armi, o d'amori, o pur di pace;
O piuga il falso, o il vero; alletta e piace.

## XCH.

E di qui nasce il fior de la bellezza, Di cui e adorna si la poesia, Che da visia, da forza, e da vaghezza di nulla tragge, e cria Ciò ch' ella vuolte, e move ad allegrezza. Gli animi, oppute a la malinconia: Ancorche noi sappiano ellere stato Quel fatto che si narra, un bel rrovato.

Mavil-sole omak'li var tuffando in mare: Ed. io-mon.vogijo-ludar spiissiuar di firada. Tornerò dunque di nuovo a cantare Del mio Ricciardo, e di sua forte, apada: Masil canto adello è ben di-lasciar state, Perchè sa mal la notturna rugiada: Domani. poi a l'appairi del giorno Qui vi prometto di fare ritorno.

: Fine del Canto vigesimosesto.



E i due garzoni fecero preghiera Al vecchio acciò volese lor mostrare Se c'era qualche bella opra da fare. Ricciad Con XXVII

# RICCIARDETTO

## CANTO VIGESIMOSETTIMO.

I.

Onso se in questo Canto, o in quest che viene,
Udirete a cantar di Ricciardetto:
Che un certo modo il Garbolino tiene,
Che spesso inganna per dat più diletto:
Onde ciò che promette, non mantiene.
Ma questo è al parer mio lieve difetto,
E forse forse egli merita lode,
Se de la varietate è ver ch' nom gode.

## 14.

Egli racconta come giunti in porto
Egli racconta come giunti in porto
I due cugini, i due famosi eroi,
Entraro in barca: e la finistra a l'Orto
Piegaro, per rivolgero dappoi
La dove il mar di Spagna divien cotto,
La prora in faccia de la Barberia:
E in poco tempo fecer molta via.

Presso Biserta presero terreno:

E comprati due nobisi destrieri,
Che sparivan di vista qual baleno,
La notte si fermar da un buono osticri,
Dove trovaro un viandante armeno
Che sospirava, e di tristi pensieri
Era si grave, che stava in un canto,
E dava spesso in un dirotto pianto.

IV.

Nalduccio se gli accosta, e lo richiede
De la cagion di tanto suo dolore.
Ed egli; de la mia tradita fede
A ragione mi dolgo tutte l'ore:
Che prima a me, e ad aleri poi si diede
La bella donna ch'ho sempre nel core:
E vo pel mondo misero e tapino,
Poichè addolcir non posso il mio destino.

## v.

L'ofte, che udi del buon Armeno i detti: S'altro mal tu non hai, ridi (gli diffe.) Le donne non son già case coi tetti, son Che stiano i nostri, ed esse i coi tetti; son dibiamo i nostri, ed esse i coi distrit; E mal di noi, e mal di lor si scrisse; e coi E se questa c'ha fatto un tiro insame, e coi Tu pure avrai ciò fatto a molte dame.

La donna , fratel mio , è un animalen il Senza cervello , e pienoi di maliziata i de la Non serva mezzo do nel bene , o nel male; Vo' dire ne il amore , no nimicizia il 2010 il Sospettosa, superba , e si befisile , 2011 il Che la scanna l'invidia e l'avarizia; que ce finta a) , che chi fede le prefta, qui il Meriterebbe un maglio in su la teffa a con vitti.

Nè ti pensar col farle benefizio Di farla tanto tua, ch' altri non voglia: Che pellegrin non cerca: sì d'ospizio, Nè medico di febbre o d'altra doglia: Come ogni donna ha il maladetto vizio Di volerne più d'uno: e' sì t'imbroglia Con le dolci parole e'i dolci vezzi: Che amori che ti tradisca, l'accarezzi.

## VIII.

Però di così trifta mercanzia Non ti lagnar se tu ti vedi privo. Io diedi in testa a la mogliera mia Per troppa gelofia fatto corrivo, E pianfi molto; poi tanta allegria N' ebbi, che sempre mi vedrai giulivo; Che catena, fratello, di mogliera Fa un zucchero sembrare la galera.

## IX.

Taci (disse Orlandino) ofte furfante: Che cosa santa ella è tener mogliera. Ed a l'Armeno con dolce sembiante Disse: prendi conforto, amico, e spera, Ch' altra ne troverai ferma e costante: E giacchè questa fu tanto leggiera, E stato meglio che t'abbia mancato Prima che in sposo t' avesse pigliato:

Perchè quando elle son di certa razza, Tristo a colui che ne divien marito; Perchè fa male assai, s' egli l'ammazza; E se sta cheto, egli è mostrato a dito, Ed è il divertimento de la piazza. In somma incerto sempre è di partite, E fa una vita peggiore di morte. Però sta lieto, e al duol serra le porte:

Ricciard. Tom. III.

## XI.

Che il tempo è gran conforto, anzi ficura, E sola medicina per gli amanti; Sì perchè vuol sollievo la natura, Sì ancor perchè de gli amati sembianti Di giorno in giorno lo splendor s'oscura: Ed io ne ho visti pur tanti, e poi tanti Di te più guasti sanare, e in tal guisa Ogni aspro affanno lor volgere in risa. XII.

Ciò detto, a mensa Rinalduccio il chiama; Ed egli a forza lo stranier vi mena. E diffe: or lascia ogni pensier di dama: Che il nostro amore debbe esser la cena. L' Armeno allora quell' afflitta e grama Cera depose, e la mostrò serena: E finito il mangiar, Naldo il richiese, Se quivi nuove di Ricciardo intese.

Ed egli : molte (gli soggiunse) e penso Che in breve tutta Libia avrà soggetta; Sebbene Ulasso con potere immenso Fama è che giva ad affalirlo in fretta . Ma non potrà da lui effere offenso, Avendo un' armatura sì perfetta, Ed una spada, ed un cavallo tale, Che più a Marte, che a lui lo fanno uguale :

## XIV.

Io però non gl' invidio e queste e quelle; Gl' invidio solo la candida fede Che serba a lui il fior de le più belle, L' alma Despina, in sul cui volto fiede Venere e il figlio con tutte le ancelle. Fortuna tale ogni fortuna eccede. E qui tornoffi a conturbar l' Armeno, Ed acchetoffi, e piegò il mento al seno.

## XV.

Andiam (diffe Nalduccio ad Orlandino) Andiamo a letto: ch' egli è tardi molto, E ci dobbiam levar di buon mattino. E ciascun quindi a l'Armeno rivolto: Soffri (gli diffe) l'aspro tuo destino: Che non sempre averai lo stesso volto: Che tale oggi s'affanna e si conquide, Che domani s'allegra e scherza e ride.

## XVI

Ciò detto, se n'andaro al quartier lord; E a se chiamato l'oste, e fatti i conti, Gli dier di Spagna una dobola d'oro; Talchè baroni li chiamava e conti L'oste, cui parve d'avere un tesoro. Gli aggiunser poscia, che sellati e pronti Foslero a l'alba i bravi lor destrieri : Ed a dormir si miser volentieri.

## XVII.

A mala pena si vedeva lume, Che abbandonaro i deftri giovanetti Le dolci sì, ma neghittose piume; E montati su' lor destrieri eletti. Atti a guadare ogni rapido fiume, Uscir' de l' osteria soli soletti. E verso il Mezzodì preser cammino Tra il Mauro tingitano e l'algerino.

## X VIII.

Molte le cose fur che a lor successero. Che sarebbe pazzia volerle tutte Narrar per filo, e dir come accadellero. Infiniti contrasti, acerbe lutte Ebbero ; e ognor vittoriofi reffero : Che sebben madre de le cose brutte Africa è detta, ed ha bestiacce immani: Esti avean buon coraggio e miglior mani ... XIX.

Una però ne sceglierò fra tante : Che qui tralascio, orribile per certo. E che per molte fia sola bastante. Entraro una mattina in un deserto E nero bosco presso il monte Atlante, Che sì teneva il sol chiuso e coperto Con le grandi ombre de rami frondofi, Che lor tenean tutti i sentieri ascofi.

## X X.

Pure a la fine sboccaro in un campo, Ove bassi ginepri e melta arena Ai piè de' lor cavalli eran d'incianrpo. Quivi un dragone come una balena, Da la bocca e da gli occhi acceso lampo Gittando stava; ed una gran leena Avea tra' denti, che pareva giusto : Un sorcio in bocca di gatto verufto. XXI.

Si spaventaro, e posersi a suggire I cavalli, e si riser de la briglia: Ma in terra si lanciar con molto ardire I due cugini, e con turbate ciglia Là ritornaro ( cosa strana a dire! ) Ove il gran drago fea l'evba vermiglia Del sangue che versava d'ogni banda La sfortunata fiera miseranda. XXII.

Si accorse appena de la lor venuta : L'orribile bestiaccia; che ingollosse La fera a un tratto; e così ben pasciuta Su le zampe davanti altera alzosse; E fibilando con la voce arguta, L'ampia sua testa e le grand'ale scosse a Poi con l'ale e co' piè sopra i garzoni Andò, pensando farne due bocconi.

## XXIII.

L'ove il campo finiva e l'alta sabbia, Eranvi querce ed orni e lunghi pinitad E perchè importa che riguardo s'abbia Questa coppia di forti paladini; Per non entrarle ne l'orrende labbia, S'ascoser dietro a quelli; e a lei vicinti and Si facevan talor, talor lontani, Senza punto menar le forti mani.

XXIV.

E mentre ella appoggioffi a un elce vecchio, Diffe Nalduccio: caro fratel mio, di Vo' darle con la l'ancia in quest' orecchio, E tu in quell'altro, es l'asciam fare a. Dio. Ed Orlandino a lui: io m' apparecchio A far qualche bel colpo, e i non son io (Rispose) se non resta il mostro fiero Piagato a morte, o sumpro daddovero,

## XXVI.

Come per lizza corresi a l'anello, Così a le orecchie corser de la fera I due campioni, e fero un colpo bello. Ma il suo orecchiaccio una caverna ell'era: E se bene (incredibile a vederlo!) V' avelle fitta ognun la lancia intera; Sul vivo la toccar' sì leggiermente, Che nè meno del colpo si risente.

## XXVII.

Più tormentosa a noi mosca o zanzara Certo si rende che al dragone immane Non fur quell'afte : e niun mi faccia tara : Che in Libia sono bestie troppo strane . . E se la voglia non costalle cara. Direi: andiamo in Africa domane A scapricciarci ed a saperne il netto; Ma non è mica come andare a letto,"

## XXVIII.

Or creda pur ciascun ciò ch' egli vuole, Che non m'importa; e seguitiamo a dire Di cotal fatto, Entro il suo cor si duole . La nobil coppia; ed ebbe a strabilire, Quando l'afte ritraffe asciutte e sole, Che di sangue pensaya colorire ; Onde diffe Nalduccio ad Orlandino: Per Dio, questo ha una cesta come un rino;

## XXIX.

Anzi piuttofto d' un qualche stanzone, E le finestre sue son quegli orecchi: Che l'aste lunghe son sei canne buone E grosse, e a lui parute son due stecchi; E ancor che entrate tutte, quel ghiottone Segno non sece pur che un lo punzecchi. Ed Orlandino: un caso come questo, Non credo che si trovi in verun testo.

## XXX.

E quel che più m'accora, fratel' mio, E' che sonno gli abbiam conciliato Con queste lancie. E in fatti il mostro rius Sopra il terreno si stava sdrajato, Alto ronfando immerso in grande obblio; Ed in trar suori e in ripigliare il stato: Romoreggiava a la stessa maniera Che l'ampio mare in ria procella e sera.

XXXI.

Pel suo dormire afficurati entrambo,
In su la punta de gli agili piedi
Givano a guisa che va l'uomo ftrambo.
Intorno al mostro gli squammosi arredi
Disse Naldo in mirar: vuol darci il giambo
Questo beslione, e allegrar nostri eredi:
Che in quanto a me, torcere a questo un pelo
Lo stesso par che dare un pugno in cielo.

## VIGESINOSETTIMO. 201

## XXXII.

Orlandin non risponde, e guarda attento
Tutta la fiera che parea metallo;
E vede ove le branche an fondamento,
Che non giunge la squamma, e isol vi è callo;
Onde diffe: mettiamoci al cimento:

Ed impugnò la lancia, e fe ool dito
Segno dov ei reftar dovea ferito.

## XXXIII.

Restava discoperta solamente:

La destra branca, ed alta di maniera,
Che si potea percuoter francamente:
Sotto di lei, dove sol callo egli era:
Onde ambidue con impeto posente
Vi spinsero la lancia acuta e fiera;
Per lo che l' aspro drago si riscosse;
E verso i due garzon' ratto avventosse.

XXXIV.

Ma. già, le lancie lor tirate fuera; "" : S' andavano ascondendo infra le minime i ultilava il moftro, e di sangue luna gora Gettava, e con la coda fulminante. E querce e pini egli abbatteva ognora; "Ma d' abbattere i due non fu baltante; Così ben fi sapevano schermire, e " : E render vani i suoi disdegni e il ire.

## XXXV.

Durb gran pezzo a inferocire il drago;
Ma pure a poco a poco infervolendo;
(Che già dii sangue avea formato un lago);
Fermoffi, es l'occhio velenoso orreado
Girava attorno, defioso e vago.
Di veder per qual mano iva morendo.
Indi più volte mandò fuor suoi firidi;
Che uditi fue da gli uni a gli altri lidi.

## XXXVI.

In fine le gran branche egli diftese .

Ed allungo la coda , e perdè il moto:

Ma con tal puzza i cavalieri offese,
Che pecocando che in loco si rimoto.
Non reftaffero effinti. Li difese
Da quel periglio un qualche Santo ignoto.
Con sollevare un vento a l'improvviso.
Che il grare lezzo scacció lor dal viso:

## XXXVII.

Ed esserincontro a lui ratti ne andaro s Ma l'ascripiante e gl'intrigati rami Impedivanenti passo; onde tagliaro E quelle esquelli; e monti di legnami, Prima d'useri, ne la gran selva alzaro. Usciti alfanci rapinelli e ugrami Stavan; che non sapean di che cibarsi; Onde insidme si misero a guardarsi.

## XXXVIII.

Ed oh! l'è cosa pure acerba e strana, E dura molto e tormentosa e ria ( Disfe Nalduccio in voce fioca e piana ) Fratel, la fame! e ti direi bugia, S'io ti negaffi che il ventre mi sbrana Questa crudele. Ed ei : come la mia S' ell', è la tua (rispose) in men d'un' ora Farà che tu di fame ed io mi mora;

#### XXXIX.

Ed oh miseri noi, se in questa guisa La dolce vita abbandonar dovremo! Io mangerei di quella bestia uccisa, (Riprese l'altro ) ma con ragion temo : Che tutta fia d'atro veleno intrisa . . Far dobbiamo però lo sforzo estremo Per trovar case, o pur capanne, o grotte, Prima che venga tutta fuor la notte. X L.

Giacchè ancor ci fi vede, andiamo in fretta Su quella affai piacevole collina.

Così dice egli: e van per linea retta A quella volta, ed odono vicina Cautar con voce boschereccia e schietta. Non san, se villanello o contudina. Vanno inverso la voce; e di repente 

## 204 C A N T O

## XLI.

La qual d'ideli appena, che si ascose d' una tana, e non usel più fuora; Ed al forame de la tana pose Un ampio sasso; a cui Nalduccio allora! Apri (disso) fanciulla. Non son cose Queste da fassi a chi strugge e divora d' L'accrba fame; e l'arme ch' hai veduto, Non ti saran d'oltroggio, ma d'ajuto. "XLII."

Ed Orlandino: giovinetta belli.
Apri (soggiunse) e non temer d'autonii.
E con la lancia sul saflo martel.
Ma sua ragione dice a boschi, a fonti;
Perchè la timidetta villanella
Faceva altri penferi ed altri conti;
Che seco: non :aveva altri che un uomo,
E quello ancor per troppa età già domo :
XLIII.

Onde dentro al suo cor fermato avea.

Di lasciar che abbajassero a la luna.

Ma giacchè equivi il pregar non valea,

Mosse Naldin senza farica ialcuna

La pietra, e disse come a immortal Dea,

A te vegniamo: e non temer d'alcuna

Opra sinistra. E fer tal giuramento,

Ch'ella e il buon yecchio ne mostrar contento.

#### XLIV.

Dentro a la tana ella v'aveva un gregge Di pecore e di capre: e prontamente Un bel capretto tra i più grassi è egge, E ne fa quattro parti immantenente. Il vecchio intanto ammaffa aride schegge, Indi le accende ; e stridere si sente La grata fiamma; e i quarti deretani Del capro infila e volge con le mani.

Il resto dentro ad una gran pignatta Pone la giovinetta, e mette al fuoco; E vi mescare erbette di tal fatta. Che pastino le industrie d'ogni cuoco. E mentre if pranzo cuoce, fi arrabatta La giovin de la tana in ogni loco Per trovar qualche seggiola o sgabello, Onde possa sedere e questi e quello: XLVI.

E di salci pieghevoli tessuti Loro portò due comodi sedili. Trattisi gli elmi, i bei capei ricciuti Mostravano, e i lor visi almi e gentili I due guerrieri al mondo sì temuti : Onde il vecchio in vederli: o voi fimili Siete a gli Dei, o Dei a dirittura: Che non fa queste cose la natura.

# XI.VII.

Uomini siam pur troppo, amico vecchio: E se non era la tua cortesia. Già morte si poneva in apparecchio Fuora del mondo di mandarci via. Disse Orlandino. Con acuto orecchio La giovinetta i lor discorsi udia; E benchè fosse semplice ragazza, De la bellezza loro andava pazza. XI.VIII.

Che mastra d'ogni cosa la natura, Quel che noi non sappiamo ella c'insegna ; Ond'è che a nozze femmina matura. Se vede un uomo, a lui piacer s' ingegna. E che non fa la vacca e non procura, ... Acciò il torello sopra lei fi vegna? E come smania, subito che il vede, Da la cornuta fronte al fesso piede?

Fatta l'ora di cena, e dato fondo In men d'un batter d'occhio a quanto v'eral La giovinetta dal capello biondo Alzossi . e diede lor la buena sera . E de la grotta se n'andò nel fondo: E i due garzoni fecero preghiera Al vecchio, acciò volesse lor mostrare Se c'era qualche bella opra da fare.

Tempo già fu, che in questo eccelso monte (Rispose il vecchio) vi fur rante è tante Bestie e giganti ch' a prato nè a sonte Pasto per condur gregge era bastante:
Ma venne a l'improvviso un certo conte, Che Orlando si chiamava e sir d'Anglante, Da cui furono i mostri tutti estinit.
E i giganti quai morti, e quai sur vinti.

Ne la robulta mia gran giovinezza In su le cime sue giunfi talera, Dove da un mago pieno di saviezza Molti segreti apprefi: e fin d'allora Li mifi in uso e oprai in mia vecchiezza: E discender vedeva in su l'aurora La Fortuna in quel monte, ov'ella riene Un bel palazzo, e vi fa pranzi e cene.

#### LIII.

Caso che abbiate voglia d'ir lassuso, Io vi dirè quel che dovete fare. Passato il mezzo, vi sarebbe chinso Lo spirto e il modo più di respirare: Che l'arre è si sottile, che al noftro uso Non è più buono, e ne convien mancare. Però darovvi un otro per ciascuno, Tutto ripien d'una più crassa Giuno.

LIV.

Poi vi dirò qual via tener dovete Per favellar con quella Dea si stotta E instabil tanto, come voi vedrete: Che or quinci, or quindi si move e si volta, Inimica mortal de la quiete. Ella ha eempre d'intorno gente molta, E tutta pazza e strana al par di lei, E che disprezza sempre uomini e Dei.

L V.

Ma la notte s' inoltra, e di riposo
(Io per l'etade, e voi per le fatiche)
Abbiam bisogno. E qui il paftore annoso
Alzoffi in piedi, e di paglie mendiche
Formò gran letto in uno angolo ascoso
De la spelonca, e lor: fra genti amiche
(Disse): voi fiete, e dormite ficuri,
Finchè il sol giunga in questi luoghì oscuri.

### LVI.

La buona notte a lui pregar' di cuore
I giovanetti: e su la stesa paglia
Si agiar' veliti; e con tanto sapore
Presero il sonno, che a ghiro s' agguaglia
Ogunt di loso: e volar' preso l'ore,
Che son si pigre allor ch' uno travaglia;
E il sole apparve, che debile e tronca
Spinse la luce sua ne la spelonca.
LVII.

Già il saggio vecchio avea gli otri ammanniti, E l' altre cose necessarie al vitto, E l' altre cose necessarie al vitto, Che di troppo dormire ebber despitto: Che già vorrian sul monte esser seliti. E qui dal vecchio venne lor prescritto 11 modo di parlare a l'incostante. Nume, se mai gli giungono davante. L. VIII.

Giunti del monte che sarete in cima, Vedrete un gran palagio (egli dicea) Che sembra d'oro a la veduta prima; Ma sempre nuovo in lui color fi crea: Che or d'oftro, ora d'argento esser fi flima, Or d'altra cosa: e qui dal ciel la Dea Discende. E' non ha tetto, e senza fine Son le fineltre fra grandi e piccine.

Ricciara. Tom. III.

#### tto . C. A N T O

### LIX.

Un' ampia porta egli ha verso Levante, Che non ha legni, e giammai non fi chiude drand' all sur le spalle ed sa le piante.

Ha poi la Dea: e sue membra son nude; of Ma d'un cert' olio colan tettre quante, and Che la man di ciascun sempre delude, che la voglia afferrare: e fino adesso Di fermarla ad alcun non fit permesso.

Però prendete ( e di caprina pelle Diè loro una sacchetta ) quelta nera Polve e tenace, che a veder le stelle Sanzia portò da la Stigia riviera, Di Bacco il servo; come le novelle Cantan di Grecia, e sorse è cosa vera. Di questa le man' vostre intriderete, E la veloce Dea forse terrette.

# LXL

Così disse egli; e lieti i due cugini
Uscir de l'antro, e del selvoso Atlante:
Salir sul dorso: e quando fur vicini
Al mezzo, i tuoni e la grandin sonante,
E gli Aquiloni ed i venti marini
Nascevan sotto assai de le lor piante:
E l'etter lieviffimo e exerno
Già cagion era che venisser meno.

#### LXII.

Onde, a' lor otti oguun la bocca pose, E così gian salendo il monte alpestre; Quando a veder le mura luminose Incominciaro, e le tante finestre Di quel palazzo, come il vecchio espose, Ch' opera al certo non parea terrestre; Sebbene de gli Dei nel prandio strano Dicon che Atlante il sesse di sua mano.

# LXIII.

Giunti che furo al destinato loco;
Posero arditi il piò ne la gran porta;
E girato il palazzo a poco a poco;
Il qual taceva come cosa morta:
Onde Orlando a Naldin disse per giucco:
Ritorniancene via per la più corta:
Che questa pazza chi sa quando viene;
E se venendo ci farà del bene.

# LXIV.

Ma rispose Naldin: di lei più pazzi
Parremo noi a ritornare à basso,
E slimati saremo due ragazzi
Da quel buon vecchio; ond'io non te la passo
Per questa volta; e sossirio strapazzi,
E same e sete e qualunque sconquasso,
Per vedere costei; che ha tanta fama
Infra di noi; e da noi zanto s'ama.

#### LX V

Ove eran perle, ove monete, ed ove Lotti divers, e Pagherò felici
D' Anbi, parecchi, che quell'orcio piove.;
Ma pochi Terni: e come le fenici
Erano le Cinquine; che al buon Giove
Potrebbero uguagliare i più mendici:
E ne gli altri orci eran varie saette
Quali ad odiar, quali'ad amare elettea et
L'XVII.

Maila Fortuna sotto il braccio manco
Aveva un cornucopia smisurato;
Che come fiume in gittar non vien manco;
E quando da fanciulli era vuotato
Il vaso, alcun se l'appendeva al fianco,
Altri lo riempiva al como usato:
E quefii fanciulletti eran senz' occhi;
Patte vivaci, e patte pigri e sciocchi

#### LX VIII.

Capricci eran chiamati, alma e dilettal
Famiglia di Fortuna; e a loro in mezzo
Stava una vecchia grinza maladetta;
Livida e nera, che facea gran lezzo
Per ogni banda, ed Invidia era detta,
Ch altra vecchiaccia degna di disprezzo
Per man teneva, e ragionava seco;
Secca, sparuta; e d'occhio torvo e bieco.

LIXI X.

La rea Malvagitade era costei.

Che unita a l'atra Invidia, a tempo e loco de Volgea gli occhi su gli uomini più rei,

E li faceva stare in sesta e in giuoco de Valdin prese un garzon per gli capei,

Per torgli l'orcio e scherzar seco un poco;

Ma tira tira, si ruppe l'orciuolo;

E quei piangendo seguitò il suo volo.

LXX.

Frattanto Orlando le mani s' intrise
Ne la polvere sigia, e il destro braccio
Strinse a Fortuna, che a gridar si mise,
E scoteva come presa a laccio
Semplice cerve: e grave se ne rise
Uomo di bianco pelo sul mostaccio,
Correso il tempo, il cornucopia tolse
A la Fortuna, che in pianto si sciolses

# LXXI

E giù dal monte si fuggi con esso, E girò il mondo: ed allor fu di certo, Che l' uom dabbene , misero e depresso pe-Vide una volta premiato il merto; E le bell' arti allor vider le fteffo, E fiorit' tutte, e fu l'ingresso aperto De le gran corti a gli nomini di stima, E chiuse a la gentaglia indotta ed ima. LXXII.

Questo vecchione egli era il Buon-giudizio, Che ognun crede d'avera, e non è vero : E questa è la ragion ch' a precipizio Vanno le cose, ov egli non ha impero. Ei ben diftingue la virtù dal vizio, E il falso bene dal bene fincero: E non confonde i premi con le pene, :: E dà ad ognuno quel che gli conviene LXXIII.

Dopo aver pianto la Fortuna molto. Tanto fi dimenò, che fuggi via Da le man' d' Orlandino; e poi con volto : Pieno di sdegno e d'ira acerba e ria. A se il drappel de' fanciuli raocolto, Disse: fia cura de la suora mia, Che fi domanda Fortuna infelice, Farsi de torsi miei un giorno ultrice.

#### LXXIV.

Diffe Nalduccio: non c'importa un' este Che tu ci abbracci, o che ci sia nimica. Noi seguitiam virtude: il ciel ci dette Questa per guida; ed onore e fatica Sono le nostre deitadi elette. Te cerchi sol chi d'ozio fi nutrica. Ha virtude i suoi doni , che de tuoi Tanto più vaglion, quanto in lor men puoi. LXXV.

Per la rabbia fi morse ambe le mani. E tornò in cielo: e i due forti guerrieri Riser fra lor de gli atti sconci e strani Che fe' la Dea; qual presa da sparvieri L' anitrella far suole ne' pantani. Poi fi fermaro entrambi volentieri A veder le muraglie e le pitture Ch' erano in esse, e tutte con scritture. LXXVI.

Mostravan altre le cose passate; " ... Le presenti altre, e le future ancora: E fi vedevan telle coronate Che da l'aratro ne veniano allota; E puttanelle nel chiasso allevate Salire al trono, e discacciarne fuora Le illustri e caste; ed infule e cappelli Vedeansi dati ad uomin' trifti e felli.

#### LXXVII,

Là fi vedeva l' Ignoranza in sedia
Cibi gustare et vini saporiti;
E qua Virtute morifi d' inedia,
Ed ester giuoco de gli scimuniti.
In somma era uno spasso da commedia;
Ma i giovani si suro instaliditi,
Che avevano altro in testa; e poco o nulla
Guardar le imprese de la rea fanciulla.
LXXVIII.

E se stato foss' io con loro insieme, Avrei veduto pur con mio contento, Non le cose passate, non l'estreme, Ma quelle sol del mille e settecento:

Ma quelle sol del mille e settecento: In cui il vizio si trionfa; e geme Virtude, e ipiange Apollo, e fan lamento Le Muse; e la malizia e l'ignoranza Stanno nel lardo, e fi grattan la panza. LXXIX.

O se poreffi qui sciorre i miei bracchi, Vorrei dir. cose da fare stordire! i: Ne l'Aventin son ritornati i Cacchi; E tanti son, che non si posson dire: Nè un Ercol ci sarà, che loro acciacchi Il tristo capo, e li faccia morire? Questi Fortuna: se li tiene in seno, E i nostri greggi ognor ci vengon meno.

#### .: LXXX...

De le rapite lano i traditori
Su gli occhj noftri le cappe fi fanno;
E reflan nudi i miseri paftori.
Ma se i Numi di noi pensero egli anno,
E del mai nostro, e de nostri dolori;
Non sarà sempitenno il nostro affanno;
Che tra poco vedrem costoro spenti,
Salve le nostre lane e i nostri armenti.
LXXXI.

Ma seguitiam gli arditi giovinetti,
Che van scendendo il monte con tal furia,
Che sembran damme o leggieri cervetti
Co' cani appresso, o temano d'ingiuria.
Già l'aere meno grave entro i lor petti
Di respira lor toglie la penuria.
Eccoli al piano, e su l'angulto foro
De la spelonca; e il vecchio è già con loro.
LXXXII.

Rise il buon uomo, ed anmirò in segreto
Il soprumano ardir de due guerrieri,
E diede lor corresemente e liero.
Povera cena, e diella volentieri.
Indi disse Orlandin: noftro decreto
E' di passar nel paese de' Neri,
Vo' dir ne l' Etiopia, ove Ricciardo
Soggiorna, il fior d'ogni campion gagliardo.

#### LXXXIII.

E son dieci anni che uccise un mio figlio, Che a la vecchiezza mia fora softegao; che più che non credete v'è periglio; Ch' ella ha tropp' arte e troppo iniquo ingegno. E' bella assai, e innamora cot ciglio; Ed è lasciva sì, che passa il segno. Miseri voi, s'ella vi tocca il core, E ve l' infiamma del suo falso amore.

Ella vince nel canto le Sirene;
E se talor si mette a carolare.
Il vento per mirarla si trattiene,
E gli uccelletti lascian di cantare.
I gesti e le parole son carene
Che ogni libero cuor canno fermare.
In somma ella è la Dea de la bellezza;
Ed ho timor di vostra giavinezza.

#### LXXXVI.

O questa impresa si (disse Nalduccio) Mi cava il cuore, e dammi gusto estremo; E sol mi duole di dover dar cruccio A questa bella donna, e fare scemo Di tanta grazia il mondo, che corruccio Porrà per lei. Di questo già non temo (Disse Orlandin) che per fera che sia, Non le farò gianmai tal villania.

LXXXVII.

Ma non fi perda tempo. E di buon passo,
Sbrigatifi dal vecchio, camminaro
Inverso il bosco. E quivi ora li lasso:
Che vo tornare a Ricciardo mio caro,
Il qual desto fi diede a Satanasso,
E proruppe in lamenti e in pianto amaro,
Quando s' accorse che gli fu rubata,
Mentre dormiva, la sua donna amata.

LXXXVIII.

Altri qui narrerebbe il piagnifeo, E le parole tragiche e dolenti Che allora disse, ed i gesti che feo; Ed aprirebbe i fonti ed i torrenti Del più forbito immaginare acheo. Ma qui noi siamo tra amici e parenti, E si raccontan le cose a la buona, Senza tanti Permesso od Elicona.

#### 120 CANTO

#### LXXXIX.

Quello ch'è vero, ei la stiacció si malé, Che senza dire a suoi compagni addio, : Monto a cavallo, e gli se metter l'ale, E bestemmiando da lor si partio.

Or dove andasse, ed in che verso e quale Terra si ritrovasse; il penser mio : : E di dirlo domani: seppur anco La memoria di ciò non mi vien manco.

Fine del Canto vigesimosettimo



E qui fa che in in subito apparisco.
Unspiritello e il precetta di pasta.
Che dica one Despina sta nascosta.

Recond. Caracteria.

# RICCIARDETTO.

# CANTO VIGESIMOTTAVO.

L'Amore non so già quel che si sia. Ne quel ch' egli si saccia entro di noi; Ma credo che s' accosti a la pazzia, E lo comprendo da gli effetti suoi. Il pazzo quel ch' egli ha, lo butta via. A la diletta sua: quel che tu vuoi, Prendi, dice l'amante; e non gli cale Di ridursi a morir a lo spedale.

4

Il pazzo non fi sa mai, quel che vuole:
Ed un amante, chi l'intende è brivo.
S'egli è d'eftate, il pazzo ftafi al sole.
Com'ei fa de l'inverno il babbo o l'avo.
E l'amante pet dir quattro parole
A lei che thentro al cuor gli ha faro il caro;
Ne l'eftivo inerigajo sopra un tetto.
Staria senza coppel, sonza brivetto.

E in fatti, chi vedesse Ricciardetto.
Come va firalunato e fuor di mente;
Coftui (direbbe) egli è pazzo in effetto.
O spiritato. Passa tra la gente
Senza guardarla: e fuori de l'elmetto
E fumo e fiamma gli esce veramente;
E s'ode tanto da lontano urlate.
Che s'assomiglià al brontollo del mare.

Corre in verso Ponente, e ad alta voce Chiama Despina; ma chiama e rispondi; E intanto sveglia ogni antimal feroce Che sta a dormir ne gli antri suoi profondi. A lui van sopra con un cesso arcoce Per farlo in brani con gli artigli immondi; Ma il suo destrier dà lor calci sì strani, Che li sconquassa e manda via mal sani.

Punto non mangia il meschinel nè beve; E il terzo giorno è omai del gran digiuno; Talchè del viver suo il tempo è breve; E non incontra il misero veruno, Che lo conforti ini duol sì acerbo e greve, E gli tolga dal cuto si fatto pruno; Onde più non fi regge, e s'abbandona In sul caval con tutta la persona.

E mentre in cotal guisa egli è condetto De l'atlantico mare in su la spiaggia, Di sua vita a lo estremo omai ridotto: Quel buon vecchion che su l'uccel viaggia, Quel che su cieco, e a veder ricondotto Fu poi per grazia di Lirina saggia; in a Quegli d'alto lo vide, e ravvisollo, "..." E piombè sopra lui a rompicollo.

#### 214 6 C A N T O

#### VIII.

Egli s' era partito al far del giorno
D'Egitto, per serbar la sua parola
Che diede a Ricciardetto, del ritorno.
Or mentre in quella erna campagna e sola.
Vede in tal guisa il cavaliero adorno;
Pensò, ficcome mago era di scuola,
Che la figlia ficuro d'Armodia
Gli avesse-fatta qualche furberia:

E sceso dal grifon, llo chiama e abbraccia, E gli fa. cuore, e a sperar ben l' invita; E l' elmo intanto, e la vifiera slaccia; Ma segni il tapinel non dà di vita: Ond' egli prefto fura una borraccia de Che seco aveva piena di acquavita, di E con essa l'asperge, e lo ravviva nel Come languido fior la pioggia eftiva.

Aprì gli occhi Ricciardo, e ben ravvisa 11 vecchio; e il suo dolor più crebbe allora, Dicendo lui: da me stata è divisa La mia Despina: onde convien chi io mora: E forse: forse l'averanno uccisa. Beato me, se si trovava ancora In quella rocca da te custodita: Che dolce speme or mi terrebbe in vita,

#### XI.

Oh come, vecchio mio, si son mutate Le dolci cose, e di tranquille e liere Si sono fatte afflitre e sventurare! E il vecchio a lui: signor, per vie segrete (Disc) il Fato conduce sue pedate: Nè menti son sì accorte e sì discrete, Che le possan comprendere; e bisogna Chiamarsi ciechi, e non n'aver vergogna. XII.

Ma perchè gran sapienza e gran configlio Egli è ne l'opre de l'eterno Sire; Rafferena, fignor, la mente e il ciglio, Ch' io ti vo' gran fortuna presagire. In qualunque tuo grave aspro periglio (Che tanti fur, che non fi posson dire) Te sempre un tutelar Nume difese, E vincitore insuperabil rese.

#### XIII.

Orá a qual fine aver tanto pensicro Di tua persona? Acciò che tu perisca; In un deserto? Ciò non sia mai vero. Ma lascia ch' io con l'arte sopperisca A ciò che di saper sa di mestiero. E qui sa che in un subito apparisca Un spiritello; e il precetta di posta Che dica ove Despina sta nascosta.

Riceiard. Tom. III.

XIV.

Il triflo si volca sar trar le calze, E te l'infrancesava malaimente, Dicendo: ella sta in mezzo a l'onde salze; Ma di qual mar, non sollo certamente. Ed or dice: ella va per certe balze Cangiata in orsa, ed isbrana la gente. Ed ora: sta rinchiusa entro d'un pozzo, Dove l'acqua le arriva sino al gozzo.

Ma il vecchio gli rinnova lo scongiuro, Il quale fu si force e tanto firano, Che te lo mise ben tra l'uscio e il muro; E bisogoò che fosse chiaro e piano Quel che finora avea tenuto oscuro: E disse come in un lido lontano Nel mar del Congo stava la donzella; E che Tristan quell'Isola s'appella;

E che Melena d'Arimodla figlia L'avea furata; e diffe il quando e il come; E che n' fera che a tigre s'affomiglia L'avea cangiara: e le sue bionde chiome, E la sua faccia candida e vermiglia Non più fi conosceva; e al volto e al nome Terribii cosa e barbara parea, Di che la sventurata ognor piangea.

#### XVII.

Indi soggiunse ch'un fiero gigante La guida sempre: e qui si tacque, e sparve. Non così l'egro misero ed ansante Nel sonno oppresso da fantasma e larve, Tranquillo destò il fosco suo sembiante; Come sul volto di Ricciardo apparve Il gaudio e il riso, quando udì che in vita Era Despina, e il loco ove era gita:

E a riftorar le forze sue perdute Tardo non fu con cibi e dolce vino. Del qual ne fece cinque o sei bevute ; Onde a l'ebrezza quasi su vicino. Poi dise al vecchio: queste sole e mute .. Spiagge lasciamo, e prendafi il cammino Verso Ponente al mar del Congo, dove Staffi il mio ben cangiato in forme nuove. ! XIX.

Il vecchio sul grifon sale di botto; E Ricciardetto sprona il suo deftriero ... Vola il falcone, e va il caval di trotto; Tanto era presto e tanto era leggiero. Di sopra il vecchio, a lui, ch' era di sotto, Parlava, e gli mostrava il buon sentiero. Or lasciamoli: andare 'allegramente, E il ciel fi mostri lor sempre ridente .:

#### 213 C A N T O

XX.

Quindi, se parvi, ritorniamo în fretta
A ritrovare i due forti cugini;
A quella coppia di valore eletta,
Gloria ed onor de' franchi paladini,
Ch' iva a quel bosco, ove una donna alletta,
E dopo uccide tutti i pellegrini:
E presto v'arrivaro; e su ne l'ora
Che terra e cielo e mare il sole indora.

XI.

Il bosco in sul principio egli era oscuro
Per le gran piante e i rami alti e fronzuti;
Quindi insenfibilmente aere più puro
Lo rischiarava, infin che fur venuti
In un bel prato, più vago ficuro
Di quanti gregge alcuno abbia pasciuri;
E in mezzo al prato eran giardini e fonti,
E laghi e flagni e colonnati e ponti..

XXII.

I bianchi cigni e l'anitre cianciere si flavano per l'acque; e i capriuoli su l'erbetta facean le lor carriere. Su'cedri e su gli aranci mille voli De gli uccelli movean le alate schiere; Ed i soavi e dolci rufignuoli ... Non defificavan. mai dal canto usato, E fi sentia per tutto un odor grato.

# XXIII.

Che il fiore arancio, e la giunchiglia doppia, E il nostro gelsomino, e il catalano, E il mugherino che con lor s' accoppia, Spingeano il laro odor tanto lontano: Che in estas sen gia la bella coppia; E già passava entro di lor pian piano un non so che di molle e di gentile, Che infiacchiva il lor animo virile.

#### XXIV.

Dove termina il prato ampio e famoso Era il palagio ove abita colei Che dà a gli amanti suoi trifto riposo. Qual fia, uon ve lo dico: che starei Tutt' oggi a dirne, e diverrei nojoso. Vi dico so ch'un tale a giorni miei Non ho veduto, e non si può vedere, E di vederlo alcuno mai non spere.

XXV.

Per cinque porte a quel s'apre l'entrata: E per tutte son giovani e donzelle. Chi ride e canta, e chi carola e guata Di questa o quello le sembianze belle. Altri s'abbraccia, altri gioconda e grata Bevanda sugge, e mangia a crepa pelle. In somma da per tutto e in ogni loco. Albergava il piacere, il riso e il giuoco.

#### XXVI.

Fratel ( diffe Orlandino. ) io nonn vorrei Che ci accadesse come ha detto il vecchio. Non abbiamo veduto ancor costei a'gum . Ed a voierle ben già mi apparecchio .... nt Per me Nalduccio addietro io tornerei : Che di moi temo. Femmina è capecchio, E l'ugmb è foco, ed il demonio è il vento Il qual li accoppia, e poi ci soffia drento. XXVII.

Ne le guerre d'Amor ( proverbio è trito ) Vince chi fugge, e non chi si cimenta: E duro mi sarebbe in si romito Loco , che folle nostra vita spenta , ... E sol per un brutal sozzo appetito je to in Onde nostra bassezza si argomenta Deh torniancene via e ci sovvegna Che Cristo è il nostro duce e nostra insegna. · XXVIII.

Rise Nalduccio, e poi: frate ( riprese ) Tu favelli da uomo da cuculla, E non da militar giovin franzese. Io vo' veder un poco la fanciulla Come ella è vaga, e come ella è correse; E ti prometto poi di non far nulla. In questo mentre del palagio fuora Ecco che viene l'amabil fignora.

#### XXIX.

Ritiroffi da parte, e duolo infinse
La perfida fanciulla periquell'atto,
E tutta di roffore fi dipinse;
Talchè di lei Nalduccio venne matto,
E le sue mant tremando le firinse;
Dicendo a lei: già tuo, ibella, son fatto,
E sarò qual vorrai, servo ed amante
Di cotefto tuo vago almo sembiante.

# XXXI

## XXXII.

Ma il giovinetto baldanzoso e gajo Non può patir di camminar al lento: Vorria la donna sua che avesse un pajo D'ale da farla andare in un momento A le sue stanze: ed egli esser Rovajo, O s'altro v'è più rigoglioso vento. Ed ella più lo invoglia epiù l'accende, Quanto men pronta a'desir suoi si rende. XXXIII.

Vi giunse alfine; e come far si suole
In gran teatro al comparir de' regi,
Che s'alza l' ampia tenda, e al per del sole
Splendon le scene ed i dorati fregi,
E d' arpe o cettre e di flauti e viole
S' odon concenti mussici ed egregi;
Così di suoni e di voci canore
S' empion le stanze, e al ciel vanne il romore.

XXIV.

Orlandino frattanto e solo e mesto Gira d'intorno a quelle infami mura, E su i perigli del cugin sta desto: Che l'ama molto, e però n'ha paura. Chi sa ( dice fra se ) che un vil capresto Or non l'uccida, e di sua fiamma impura Tal mercede no tragga, o disarmato. Non gli sia il cor da reo ferro piagato?

#### XXXV.

E si risolve di salir le scale Di quel palagio, e farne aspra vendetta, Caso ch' ei fosse capitato male; E se vivo è, condurlo via con fretta :: Quando sopra d' un carro trionfale Vede uscir da la porta maladetta Un fier gigante che tiene in catena Nalduccio ignudo, che si muor di pena. XXXVI.

In vece di giovenchi o di cavalli,... Due gran leoni traevano il carro. Orlandino fa prova di fermalli, E dà di mano al fren pronto e bizzarra, Pensando a un tratto poter fare stalli: Ma quei con l'ugne a lui dier tal bazzarro; Che se non era la buona armadura. Lo: toglievan di vita a dirittura.

# XXXVII.

Ond' egli snuda la spada tagliente, Ed in due botte i due leoni ammazza. L'aspro gigante allora di repente Scende dal carro, e in pugno tien la mazza, Ch'era d'acciajo tutta rilucente; E pria con detti il cavalier strapazza, Poscia va per ferirlo, e su l'elmetto Gli tira un colpo orrendo e maladetto ......

#### XXXVIII.

Nol prese appieno: che Gesà nol volle:
Che l'avrebbe fidrdito e incatenato,
E infieme ucciso col compagno folle.
Ond'ei di punta il fere nel coftato,
E fa di molto sangue il terren molle.
Urla il gigante, e muorfi disperato:
Sale Orlandino sul carro, e discioglie
Il suo Nalduccio, ed al sen se lo accoglie
XXXIX.

Il qual confuso e colmo di rossore Non sa che dirfi, e gli domanda scusa: Ed Orlandino colmo di surore Cerre al palagio; e benchè trovi chiusa Ogni potta, col suo sommo valore Pensa battendo di vederla schiusa: Ma giacchè con la spada può sar poco, Prende la mazza, e principia altro giuoco:

E in pochi colpi fe' caderla a terra, E sali sopra per le vuote scale: Che ogni donzella e cavalier fi serra Per lo spavento di guerrier cotale. Quand' ecco una gran ftanta fi differra, E fuora appar la donna disleale, Parte vefitta, e parte ignuda, e tanto Bella, da far prevaricare un santo:

#### XLI.

E scarmigliata il crin, piangente e mefta, Mercè gli chiede: ed Orlandin non bada. A quel che dice; e le taglia la testa, e : E se la infila in punta de la spada o iv. E E guge il palagio allora, e a la foresta : Si trova: e di Nalduccio in su la frada E l'armatura; e l'uccisa donzella Più non si vede in questa parte o in quella.

XLII.
Rimasero ambidue sospesi alquanto:

Ma come avvezzi a cose rare e strane,
Ben presto lo stupor miser da canto;
E mentre l' uno a vestirsi rimane
De l'armi sue, che valevano tanto;
Guarda il luogo Orlandino, e d'ossa umane)

Guarda il luogo Orlandino, e d'ossa umane ) Vede un gran monte, a cui s'accosta, e mira Scritto in un masso che più braccia gira:

# XLIII.

Qui per morté î lor giorni an terminati Gl'incauti amanti de la trifta Dea (1) 1. Che se non fosser mai di qua passari , Avrian col senno, che in lor risedea, Ricondurti de l'oro i di beati . Ecco il premio che da l'empia Pornea (Che questo è il nome de la rea fanciulla ). A chi la segue, e seco si trassulla (1)

#### XLIV.

Onde: vieni, Nalduccio ( ad alta voce Grida Orlandino ) e guarda il trifto giuoco Che ti voleva far quella feroce, de la Se flavi col gigante un altro poco. Il Si fe' Nalduccio il segno de la croce, de dide il suono doloroso e effoco: de la croce, de dide il suono doloroso e effoco: de la croce, de dide il suono doloroso e effoco: de la croce, de dide il suono doloroso e effoco: de la croce, de dide il suono doloroso e effoco: de la croce, de della croce, de la croce, de la croce de la croce, de la croce de la croce, de la croce 
Ed egli: impara per un' altra volta (Soggiunes) e lacsia andar queste carogne. Mi spiace sol che la vita le ho tolta: Che uccider donna è ben ch' uom si vergogne: Ma quando è in lor tanta nequizia accolta; Com' era in lei; non credo che bisogne Pensarvi troppo: e mal fatto averei, Se quel non le facera ch' io le fei:

# XLVL

Perchè intanto si deve dolcemente
Trattar quel sesso, in quanto egli è imperfetto;
Nè può per forza nuocere a la gente:
Ma quando giunge al grado maladetto
Che sien per esso le provincie spente;
La donna allora, che tal chiude in petto
Ferina rabbia, è mostro de la terra,
Contro di cui ciascun deve far guerra.

#### XLVII

Ma seguitiam nostro cammino, e sia Fra noi silenzio di sì tristo amore. Disse Nalduccio: m'usi cortessa: Che ne averebbe un sommo crepacore, Quando il sapesse, la mogliera mia: E chi sa? salterebbele l'umore Di vendicarsi ne lo stesso modo, E mi farebbe qualche brutto frodo.

XLVIII.

In così dir, sen vanno passo passo, E odon di cavalli alto nitrito.

Monta Naldaccio sopra un erto sasso, E vede tra le frondi inferocito
Leon, che per la selva sa fracasso, Correndo dietto leggiero e spedito A due cavalli; e vide che son quei
Ch'essi smarriro, onde sen vanno a piei.

Corre a quel verso, e lo segue Orlandino, E chiamano i cavalli, e su la fera Van lavorando con l'acciajo fino; Onde prefto le dier l'ultima sera. Dei destrier si chiamava un Serpentino, L'altro l'Ardito; e tal ne fatti egli era: E a' lor fignori fecero gran fella, Come avessero senno ne la tessa.

L.

Si posero ambidue ben prefto in sella: Che andar con gli altrui piedi egli è diletto; E da lor mentre vaffi e fi favella, da Vedon, per l'alto ciel sereno e schietto i Un grande augel che con l'ali flagella L'aer d'intorno; ed uom vecchio d'aspetto Vi veggon sopra che lo muove e regge Conforme vuole, e col fren gli dà legge.

Diffe Nalduccio: e chi sarà coftui Che va per l'aia, e per cavalli ha falchi? Uomo quelti non è ficcome nui. Felice me, se mai vien ch'io cavalchi Su quell' uccello, e giù ne tiri lui! Che mar eno sarà ch'io non travalchi. Nè sarà terra da noi si lontona, Ove io non corra in una settimana.

E mentre si favella, ecco s' accofta L' augello, e veggon sopra un bel deftriero Un cavalier che il segue, e non fi scofta Punto da luir e dal noto cimieto Conoscon quei per cui givano a posta Girando il mondo, e fean tanto sentiero s Conoscon, dico, il caro Ricciardetto; Conoscon, dico, il caro Ricciardetto; Cond' obbero a morire di diletto:

#### LHL

E gridan: cavalier, sofferma il passo: Noi siamo amici tuoi e tuoi cugini, Che sol per rittovarti andiamo a spasso. E per te fummo a perire vicini. Il grande augello allor discese al basso, Che così vuole quel dai bianchi ctini: E fermossi Ricciardo: e incontanente Corsero ad abbracciarsi strettamente: LIV.

E cento cose domandarsi e cento
Infra di lor. Ma quando Ricciardetto
Udi come il buon Carlo resto spento
Da Gano di Maganza maladetto;
A caldi occhi ne pianse pel tormento;
E pianse ancor per l'infinito affetto
Ch' egli aveva a Rinaldo e al sir d'Anglante,
Quando udi ch'ebber sorte somigliante.

In fine Rinalduccio al suol profitato Gli espose come il configlio reale In re di Francia l'aveva acclamato; E che n'era in Parigi un piacer tale, Che pareva a tal nuova ognun rinato. Ricciardo allor riprese: an fatto male, A sceglier me, che per virtù non bafto. A governar impero così vafto.

#### LVI.

Ed Orlandino umile allog riprese: Signor, quel che fan tutti, opra è di Dio a Egli diè ai configlier' le voglie accese D'un così giufto e così bel difio. Carlo ed Orlando e Rinaldo ei ci rese In tua persona: e se tu sei reflio In accettare il già datoti regno, Moverai Francia e Dio a giufto sdegno.

LVII.

Accheoff Ricciardo alquanto, e poi:
Amici (diffe) a tempo più tranquillo
Questi discorsi riserbiam fra noi.
Or vi dirò che lei per cui ssavillo
Di vero. amore, con gl' incanti suoi
Seco ha Melena, e con crudel figillo
Le ha fatto nuova impronta, e l' ha cangiara
In una tigre acerba e dispicata.

LVIII.

Or questa io vo certando; e fra non molto Spero trovarla, e racquistarla ancora, E dispogliarla del selvaggio volto Che le diede la Maga traditora:
E se avverrà che mai di vita tolto
Io sia; per tutto ciò che v'innamora
E v'è più caro, al vostro incliro brando,
Amici, la mia donna raccomando...

# LIX.

Ma non si perda tempo, e l'interrotra Strada si proseguisca. A più d'un segno lo veggo che a buon sin sarà ridotta La strana impresa e il periglioso impegno: Che non a caso qui vedo condotta La gloria di Parigi e il sor più degno. De le nostre armi; e non a caso venne Costui con questo uccel da le gran penne.

Ricominciano dunque il lor cammino:
Ma perchè s'accoflava omai la sera,
Difíe a Ricciardo il giovane Orlandino:
Io non vorrei paffar la notte intera
Sotto qualche cipreffo o qualche pino;
Ma vorrei far con una bella oftiera
Che ci trattaffe bene a letto e a cena:
Che son tre di che il cibu ho vifto appena:

LXI.

E Ricciardetto: affai, fratel, mi duole (Soggiunse) di sentirti in questo stato. Che qui, come tu vedi, orride e sole Campagne sono, e segno d'abitato Non si conosce. Ma più in alto vole Il nostro vecchio, e guardi in ogni lato S'egli scorge capanna od altro oftello: E il vecchio in alto volar seo l'augello:

Ricciard. Tom. III.

### LXII.

E dopo un'ora di cammino scarsa, baglio, Abbassò il volo, e diffe: s' io non sbaglio, in una selva che nel mezzo è arsa, Ho visto un ampio e nobile serraglio Di terra e sassi, e fa la sua comparsa. Quivi, a l'entrare avrem forse travaglio; Che d'un gran fosso è cinto, e non ciappare Ponte, ne barca da poter passare.

LE LIL.

Andiam pur là ( risposer turti insteme )
Che in qualche modo salteremo il fosso.
Certo (Ricciardo) il cayal mio non teme
( Disse ) ch'egli ha mille demonj addosso.
E noi ( disse Nalduccio ) abbiamo speme
Di saltarlo a piè pari; e bene io posso
Dir questo, perchè ho fatro salti tali,
Che pareva che a piedi avesti l'ali.

LXIV.

Così dicendo, ed allungando il passo, Giunsero in breve al loco disegnato. Largo e profondo è il fosso, eil muro è basso, Nè compare persona in verun lato. S'affaccia in fine un uomo corto e grasso Con un bicchiere ed un gran fiasco a lato: Siede sul muro con le gambe fuora, Saluta tutti, e col fiasco lavora. LXV.

Buon pro ti faccia (dicegli Naldino)
È se ti piace, buttaci qua il fiasco;
Che ancor io vorrei bere un po' di vino.
Ed egli: in questo errore io già non casco;
Che son nimico d' ogni pellegrino;
E via più volentieri i cani io pasco,
Che i viandanti; e questo fosso appunto
Fei per istar da lor sempre disgiunto.

L. XV. L.

Ed Orlandino a lui: bestia da soma (Riprese) in breve ci darai la pena Di tanto oltraggio: ci davilita e doma Sarà la tua superbia. Ora è di cena; Disse ridendo in africano idioma Il trifto Grasso; e in men che non balena Ritornò dentro. Sprona il suo cavallo Ricciardo, e quello mise il piede in fallo; LXVII.

E qui cadde nel fosso, e fu stupore Che l'ano e l'altro non si fracassasse. Ed il buon vecchio allor spinto da amore Fe'che nel fosso il suo falcone entrasse, Con speraoza di trar Ricciardo suore: Ma stretto in sondo era il gran sosso, e basse D'uopo era che l'uccel tenasse !'ali; Onde caddero anch'essi in que'gran mali.

#### LXVIII.

Piangono i due cugini amaramente, E domandano al vecchio se ci è via D'uscir mai da quel fosso finalmente. E il vecchio dice lor: qui l'arre mia Sopra tal fatto non dice niente. Ed ecco il Grasso che dal muro spia Quel ch'è successo, e fi muor da le risa, Mirando i due guerrieri in quella guisa:

LXIX.

E prende de gran sassi, e giù li rotola Per ammaccar il vecchio, oppur Ricciardo; E quando s'è straccato, empie la ciotola, E cionca a più poter senza riguardo... E questa (dice) a la tua barba vuotola, Sciocco guerrier, che'n mia custodia or guardo; E quest'altra a la tua, vecchio barullo, Che nel fosso or ti stai per mio trastullo... L.X.X.

Ricciardo non risponde, e il vecchio tace E i due cugini van pensando al modo Di liberarli; ma non vale audace Spirto, nè forza per scioglier tal nodo. In fin Ricciardo: amici, se vi piace, Gite (gli dice) in Francia, e con qual chiodo Dite m' abbia confitto la Fortuna In questa fossa si profonda e bruna.

# LXXI.

Ma prima a l'isoletta di Triftano Andrete a liberar Despina bella . E in quefto mentre il Grassaccio con mano Sasso gli trae, che quafi lo flagella . Onde Orlandino voltofi al germano: Perchè (gli disse) non moniamo in sella , E non cerchiamo di qualche fitrumento Da levare color di laggiù drento?

#### LXXII.

Non vedi tu che nespole son quelle?
Andiamo dunque per cammin diverso;
E se non altro, facciamo di pelle
Di tigri e lupi per lungo e traverso
Tagliate de le forti funicelle
Per trarli fuora: se no, veggo perso
L'amico e il vecchio. E ciò tofto fu fatto,
E galoppar pel bosco ambo ad un tratto.

# LXXIII.

Errar tutta la notte e il di seguente, E non trovaro belve da ferire. Nalduccio il cammin suo prese a Ponente: Che l' ucciso leon vuol rinvenire. Orlandino a Scirocco drittamente Incamminoffe, e non trovò niente; Quando Nalduccio a se d'attorno ascolta Gente parlare entro una selva folta.

## LXXIV.

Corre serrato a loro, e ben ravvisa In prima Malagigi, e poi Lirina, E il re de' Cafri da la sua divisa; Onde a loro piangendo s'avvicina, E grida: amiei, o vendichiamo uccisa La nostra gloria che al suo fin cammina; O liberiamla dal misero stato In cui l' ha posta di Ricciardo il fato.

# LXXV.

Egli guari non è che 'n un profondo fosso è caduto, in cui pur carde ancora Un vecchio che volando va pel motido Sopra un gran falco che l'aria divora: E intorno al fosso evvi un graffaecio immondo, Che pietre sopra lor itra ad ogni ora. Vi piombò dentro per voler saltarlo Ricciardo, e il vecchio per volere aitarlo:

LXX VI.

## LXXVI.

Che se vi è modo di là farli uscire, Impiegate le forze e il vostro ingegno: Perchè oggimai Ricciardo è il nostro sire; E il loco ove si trova, è troppo indegno E di lui e di noi, a verò dire. Apre Lirina il libro, e vede a un segno Che v'era in mezzo, dipinto quel sosso. E l'uomo in sul murel piccolo e grosso:

## LXXVII.

E tutta rallegrata: prestamente
Andianne (diste) al sosto, ove si stanno
I due racchius: che se ben possente
Egli è quel Grasso, e ci darebbe affanno
Se gli andassimo contro apertamente:
Io spero a forta d'un gentile inganno
Di cacciar lui nel sosso, e trar quegli altri:
Ma d'uopo è che noi siamo accorti e scaltri.
LXXVIII.

Di vino egli è colui vago a l'estremo, E sol si fida d'una villanella
Che glie ne porta un barile non scemo
Ogni due giorni : e quando a lui giunge ella,
Allora poco più largo d'un remo ...
Di là dal foso un ponte egli arrandella,
Sopra il quale ella passa sola;
E presto sì, che sembra augel che vola.
LXXIX.

Passato appena ha la fanciulla il ponte, Ch'egli a se lo ritira; e non lo riede A gittar, se non quando il dolce sonte A Bacco sarro presso il fin non vede. Questa fanciulla è di serena fronte E di begli occhi, ma di trista sede: E benchè quel Grassaccio al sommo l'ami, E suo tesoro e sua vita la chiami;

# LXXX.

Ella però forzata per timore,
E più per avarizia, si congiunse
in matrimonio a questo trincatore.
Pur per un giovinetto, Amor le punse
Ambedue gli occhi, e tutto quanto il core;
Ma il Grasso l'uno da l'altro disgiunse,
E lo tiene serrato a chiavistello
In una rocca dentro del castello.

## LXXXI.

Il Grasso è un mago di prima portata:

E tristi noi, se in guardia egli si mette!

Che chiude il fosso in meno d'una occhiata,

E a' due prigioni dà l'ultime strette.

In quanto a me, se mi sarà approveta

La cosa, e- se da voi mi si permette:

Andar sola vorrei in verso il mare,

Di dove la fanciulla ha da passare:

LXXII.

E le dirò quanto far le conviene, Se vuole in libertà veder l'amante: Cioè, che quando avrà bevuto bene Il Graffo, e che vedrallo traballante, E che abadiglia e il sonno a lui sen viene; Cenno ci dia con face sfavillante, Ed il ponte ci tiri, che leggiero È per incanto: e poi altro non chero.

# LXXXIII.

Voi altri quindi venite pian piano Inverso il folio, e statevi nascosi; E quando che risplendere lontano Vedrete il lume, allora frettolosi Golà giungete. A me non pare strano Questo pensero: e ne gli Dei pietosi Ho speme che la cosa avrà buon sine. Ma è tempo ormai che al mare io m'avvicine. LXXXIV.

Restan quelli nel bosco: ella si parte reviso il mare, e dopo qualche miglio Si ferma (che così mostrava l'arte) Sotto una pianta di color vermiglio Che si ritrova solo in quella parte: Ed ecco comparir con lieto ciglio La villanella col barile in testa, Che pareva che andasse a qualche sessa a LXXXV.

Lirina allor per nome la saluta,
Dicendo: Iddio ti salvi, Serpellina.
A questa voce la giovin si muta,
E la sua bella guancia porporina.
Si sa di neve; e in se poi rinvenuta,
Guarda la donna, e cosa alma e divina
Le sembra: ed a suoi piè gettar si vuole,
E come vera Dea l'adora e cole.

# LXXXVI.

Lirina allor: belliffima fanciulla,
Io qua venuta son per farti lieta.
Già la tua vita infino da la culla
M' è nota: che non c' è cosa segreta
Per me nel mondo. Or non tacermi nulla,
E mi confessa, se tus e discreta,
Quel che dirotti, s' egli è falso o vero;
Ma de la tua schiettezza io non dispero.
LXXXVII.

D' Angola al Graffo e' son the mesi appunto Che tu se' moglie. Molte perle ed oro Ch' egli mostrotti, fur quel tristo punto Per cui perdesti il giovane Lindoro s' Quello onde il core hai per amor si punto, Che suor tu ridi, e dentro hai'l tuo martoro; Del quale amore il tuo marito accorto, Tien prigion quel meschino, e quasi ha morto. LXXXVIII.

LXXXVIII.

Tu temi lui per la sua gran virtude; E n' hai ragion; ma se tu vuoi del certo Levar l'amante tuo da servitude, Io mostrerotti un bel sentiero aperto; Nè sia che molto r'affatichi e sude Per tratol suora. Abbastanza ha sosserto Per tua cagione il giovane amoroso; Tempo è che tu gli dia gioja e riposo;

#### LXXXIX.

Mentre Lirina sì favella seco,
Sta la fanciulla con le mani alzate,
E a bocca aperta, e atronita, qual cieco
Ch' ode riffa e romori di brigate
E l'altra segue: ancor di più t'arreco
Grata novella per tua fresca etate.
Il Graffo omai non ti darà più noja:
Ch' io farò in modo che ben prefto ei muoja.

#### X C

La giovinetta gode estremamente Di quel parlar; ma ben non si assicura; Ed ha timor che il Grasso miscredente Presa non abbia semminil figura, Ed in quella maniera non la tente: Che saggia cosa è sempre aver patras Quando si tratta di vita e d'onore, E ancor di roba di molto valore.

# X C L

Di sua temenza accortasi Lirina,
Dice: m' avveggo perchè non rispondi;
Ma già saresti in estrema rovina:
Che di tua mente scorgo bene i fondi,
E veggio come infin questa mattina
Mirar vorresti i ricciutelli e biondi
Capelli de l'amabile Lindoro,
E morto il Grasso per comun ristoro.

#### XCII.

Qui vinta la fanciulla, sospirando Diffe: al vostro piacer, madonna, io sono. Voi mostratemi il modo, il come e il quando Di ciò che debbo fare: a voi mi dono, E me con l'amor mio vi raccomando. E a lei Lirina in assai basso tuono E da l'orecchio tutto quello disse Che far dovea, come ella si presisse.

# X CIII.

Giunge la villanella al fosso, e fischia: Ed il Grassaccio sul muro compare: E lei vedendo che il cor gli cincischia, Il ponte getta, e a se. la fa passare. Amor lo tira e il moscadello d' Ischia, E non sa il briacon che più fi fare. Ora guarda il barile, or guarda lei. Abbracciami, una dice: e l'altro: bei.

# XCIV.

La scaltra giovinetta allora stura Il barile; e l'odor sale a le stelle; Ed il Grassaccio con somma bravura L'alza a due mani, e: a tue sembianze belle (Dicele) io sagro questa sboccatura: E giù pel mento, e giù per le mascelle Scendeva il vino, e gli bagnava il petto; Ed il surfante n'andava in guazzetto.

# . X C.V.

Alfin la bocca dal cocchiume flacca:

E lei guardando, Amore il cor gl'intacca;

E dice: bella mia: fui troppo vile:

E mal fa chi s'imbornia e chi s'imbacca,

Sprezzando una sembianza si gentile,

Come è la tua; e ti chieggo perdono

Del fallo, aucorche degno non ne sono.

XCVI.

Ma nel fosso il baril voglio gettare,
E in avvenir non vo' più bever vino.
E la fanciulla: Grasso mio, non fare i
(Riprese) io vo' che ne beviamo un' tino
Quest' altra volta ch' io ritorno al mare.
L'acqua è per l' uomo povero e meschino,
E non per te, che hai tanti gran tesori,
Quanti n'abbiano infiem nille fignori.

XCVII.

Eh bevi, Grasso mio: che non mi picco, Se il vino più di me da te fi stima: Anzi il mio cor di gaudio si fa ricco, Quanto più bevi, e de' pensier' sa lima Rompi dentro un barile, o il mandi a picco: Perchè del volto allor ti sale in cima Un certo brio, una certa letizia, Che mi toglic dal petto ogoi tristizia.

# X C.VIII.

O fortunato allora chi t' ascolta
Narrar cotante e sì diverse imprese!
Là piagata una fera, e qua disciolta
Una donzella; là cirtadi accese,
Qui regi superati e gente molta.
In somma mie fatiche son ben spese;
E non m' incresce punto del cammino,
Se tanto ben m' arreca poi quel vino.

Ed il Grassaccio gongola a quel dire; Ed al barile rorna a dar la scossa; E fu si fatta, che l'ebbe a finire. Ride il porcaccio, e fa la faccia rossa; Ed incomincia a cinguettare, e dire; E sbadigliare, e dormir su la grossa; E non aspetta d'entrar nel caftello; Ma fi sdraja così sul praticello.

Corre al palagio allor la giovinetta, Accende una facella, e dà di mano Al ponte, e sopra il fosso ella lo getta. Corre Lirina, e gli altri di lontano Vengono al fosso pur con somma fretta. Lirina sale sul ponte pian piano, E di saccoccia al Grasso un libro toglie, Ed una chiave, ed un mazzo di foglie.

#### Cł.

Indi trapassa nel castello, e quivi Tutto ricerca; ed una scala trova Fatta di seta, e lunga sì, che attivi In fin del fosso, dove in dura prova Si stanno que due miseri cattivi, Che aspettan che dal ciel soccorso piova Sopra di loro: e bene il ciel cortese, I lor sospiri e le lor preci intese.

Prima però di tutto ella sprigiona
Il giovane Lindoño, e a Serpellina
Cortesemente e rideute lo dona:
E lega il Grasso, e nel fosso il rovina.
Ma non fi della, o punto lo fraltuna
La gran percossa e de quafi il rifina:
Poi cala a basso la scala di seta,
E al muro i capi attacca cheta cheta.
CIII.

Strana cosa fu questa, a dirla schietta, E a prima faccia non merita fede, Che salir possa su tale scaletta Un gran cavallo, e che regga al suo piede: Ma date un po che il diavolo si metta Col saper suo, che assai l'umano eccede, A lavorare una scala di seta; Ecco che il vostro titubar s'accheta.

# CIV.

Sale dunque Ricciardo, e il vecchio appresso, E lor vien dietro il cavalle pian piano, E dopo lui l'augello fa lo flesso: E in breve ognun di loro salvo e sano È fuor del fosso, ma da fame oppresso, Fuorchè il caval che sempre ha il corpo vano. Serpellina e Lindoto presamente
Lor portan vino, e biano pan recente.

Gli abbracci poscia che fi dier fra loro Il re, Lirina, Malagigi, e fi franco Naddino, io non li dico: perchè foro Tanti, che ftelle il ciel novera manco. Or per compir la gioja di coftoro, Eco Orlandin che torna affitto e fianco: Ma prefto il duolo e la molta fianchezza Mutò in veder di quefti l'allegrezza.

Lirina intanto legge, che le foglie
Ch'ella trovò ne la tasca del Grafio,
Sono di tal natura, che aspre doglie
Daranno, e manderanno a Satanafio
Lui ch'ora il fosso entro il suo fondo accoglie;
Sicchè ella vuol pigliars un po' di spasso,
E giù le butta; e appena toccan terra,
Che in un attimo il fosso si rinserra;

## CVII.

E fece nel serrarsi un tale scoppio, Quando del Grasso si schiantò l'omento, Che stordi tutti. E Serpellina: l'oppio Or più non grava quel pazzo istrumento (Disse ridendo) e s' era gobbo o stroppio, Or sarà fuor di pieghe e suor di stento. E al giovin disse che ella amava tanto: Ecco una vedovella in nero manto.

Ma il vedovile tuo durerà poco, Riprese quegli, e per mano la firinse, E fecer le lor nozze in festa, e in gioco. Indi Ricciardo: me (gridò) qua spinse De la mia donna l'amoroso foco; Di lei, cui di brutal pelle già cinse La crudel maga, e tien da noi lontano Ne l' Isola chiamata di Tristano.

# CIX.

Là voglio andare; e voi meco verrete
In quelle parti, se non v'è discaro.
Disse Lindoro: se accorciar volete
La strada al Congo, un sentier dritto e taro
V'insegnerò, per cui là giungerete
Tra cinque giorni: e somamente a caro
Mi sia, s'io sarò mai la vostra scorta.
Ed egli: andianne via per la più corta:

Ricciard. Tom. Ill.

## ACS CANTO

CX.

E destinato su quel di seguente Di cominciar la destata via. Or mentre che cammina questa gente, Noi di Tristan ne l'isoletta ria Troviam Despina misera e piangente Che urla d'affanno, e di morir desa. Ma prendiam prima un poco di consorto, Perchè mi sento risinito morto.

Fine del Canto vigesimottavo.



Ma con certa erba lo toccò Lirina. Che restò sano la stefia mattina. Ricciard. Can XXIX.

# RICCIAR DETTO.

I.

Changiata in tigre la bella Despina,
Chi può dir quanto pianga e si lamenti?
Morir vorrebbe, e la bontà divina
Prega che voglia levarla di stenti:
E corre frettolosa a la marina
Per, annegarsi e finir suoi tormenti:
E se ben valle il fier gigante appresso,
Pur crede che il morir le sia concesso.

#### 1

Ma quando giunge la meschina al lido.

E le sembianze sue vede nel quare:

Di se flessa ha paura, e getta in grido,

E vasti presto presto ad inselvare:

E rispensando al suo diletto e fido
Ricigardo, si da turta a lagrimare:

Che di più rivederlo omai dispera.

Entro quel leco trasmutata in fera.

Lo vuol chiamare, e in cambio de la voce Da fiora un acerbidimo ruggito, Che sentiro da tigre altra feroce Vienla a trovare, e le fa dolce invito Di scherzar seco, e cela l' ugna atroce Che a tori fa dar l'ultimo muggito; E con l'acuto spaventoso deute Speffo la morde, e sempre dolcemente.

Ella sta fernia, e quel giocar le 'è duro; Ch'ester vorrebbe veramente ucciga. Finito il gioco, il fier gigante impuro (Da cui non va la misera divisa, Quando il ciel fassi per la notte oscuro) Perchè non gli spanisca in qualche guisa, D'oro le pone al collo una catena, E seco ne la torre se la mena.

V.

In questo stato misero e crudele Stava l'afflitta povera Despina, Quando Ricciardo il suo amador fedele Venia volando su l'onda marina: Che vento amico gli empieva le vele, Seco è il re castro, ed è seco Lirina, E Malagigi, e i due cugini, ed anco Quei che per lunga etade il crine ha bianco.

A l'isoletta giunsero ne l'ora
Che-ditier non fi può notte nè giorno:
Che dubbia luce le cose colora,
Le quai molta ombra ancora anno d'intorno
Preso terreno da ciascuno allora,
Disse Lirina a Ricciardetto adorno
D'ogni virtude, e a gli altri cavalieri
Ciò che per quella impresa era mesticri.

La tua Despina in tigre trasmutata
Non fi puote acquiffar, che, per valore;
Nè ci vale virtù d'erba incantata;
Ma ci vuol braccio, e vuolci ingegno e core.
Ella di dente e di fiera ugna armata
Verratti sopra piena di furore,
Non già per genio, ma per arte maga,
Per cui contro di te s' infuria e indraga;

# VIII.

E pugnar devi a tempo col gigante
Che di forza e d'ardire ogni altro avanza.
Se queflo ad atterrar sarai bafante,
Conforme io n'ho grandiffima speranza;
La tigre allor ti bacerà le piante:
Che di fera serbando la sembianza,
In lei ritornerà dolce e benigno
Il genio acerbo e l'animo maligno.
1X.

Ma di spogliarla di sì rea figura Qui sarà tutta l'opra e la fatica: Che devi trar de l'acqua pura pura Che flagna dentro una spelonca antica, Profonda sì, che neffun la misura, E ch'a l'intorno di spine s'implica, Cotanta almen, quanta a lavar lei bafte:

Nè so s' altro vi sia che a ciò contraste.

Tutta ripongo la mia speme in Dio: E là mi guida, dolce mia Lirina, Dov' è la tigre, e il gigantaccio rio; Dice Ricciardo, e pel bosco cammina. E giusto allor che la torre s' aprìo, Ecco fuora il gigante, ecco Despina, Che visto il cavaliere arse di sdegno, Ed a lui corre come strale al segno.

#### XI.

Nel tempo stesso l'orrido gigante Alza una strana e ben ferrata mazza, E gli si pone con ferocia innante: E di dietro la tigre l'imbarazza. Nalduccio allor pietoso nel sembiante Disse il gigante o la tigre l'ammazza: Che Ricciardo così non può durare, E ceder gli conviene a lungo andare.

Indi prende la tigre per la coda, Nè impugna l'arme per non farle male; Che l'armatura sua è tanto soda, Che non passolla di morte lo strale. Il pensier del cugino Orlando loda; Ed egli pur, che ha di virtude uguale L'armatura che il copre, e nulla teme, Venne a lottar con l'aspra tigre insieme. XIII.

Or l'uno or l'altro in sul terreno stende La rigogliosa fera, e l'ugna e il dente Sopr essi adopra, e mai nessiuno osfende. In questo mentre Ricciardo valente A dar la morte al suo nimico attende: E quei con la gran mazza ognor pon mente Come ferirlo, e come fracassarlo: E tempo omai parrebbegli di farlo.

#### XIV.

Destro gli gira attorno Ricciardetto; E in ciò l'ajuta molto il suo destriero, Che par dotato proprio d'intelletto. In fin per fianco il nobile guerriero L'affale; e benchè il copra il più perfetto Cuojo di drago ch'abbia il popol nero, Di Ricciardetto la fatale spada Insino al cor di lui s'apre la strada.

Mugghia il feroce, e cade sul terreno.
Con un romor che l'isola ne trema;
E a poco a poco va venendo meno,
In fin fi.muore, e spira l'aura estrema.
La tigre allor bandisce dal suo seno.
Ogni spavento, e di ferocia scema,
Anzi libera affatto, a Ricciardetto
Corre, e gli lambe i pie colma d'affetto.
XVI.

Volea pur dirgli: io son la tua Despina; Ma non potéva. E Ricciardetto a lei Dicea: mia vita, la bontà divina Ritorneratti i biondi tuoi capei, E i begli occhj e la fronte alabastrina. Per te qua venni, e per te sol sarei Gito più oltre: che da te diviso, Non so cosa fi fia contento e riso.

## XVII.

O di si fidi amanti aspra ventura, Che nel pensarvi solo mi spaventa! Di lui che vede lei in tal figura, E di farle carezze non fi attenta: Di lei che teme con fargli paura, Che l'amorosa fiamma relti spenta: E quanto più fi guardano fra loro, Tanto più fi ricolman di martoro.

XVIII.

Lirina intanto è ne la torre entrata, E vede come un corvo grande assai Legato se ne stava a una inferrata, E fra se disse: ciò che sarà mai? Indi una secchia d'oro oppur dorata Mira pendente, e che spargeva rai; Onde le venne subito nel cuore, L'acqua di trar da la spelonca fuore: XIX.

E scioglie il corvo, e distacca la secchia, E grida: amici, andiamo unitamente A ritrovar quella spelonca vecchia, Dove sta l'acqua pura e rilucente. E tu (disse a la tigre) t'apparecchia In donna ritornar veracemente: E così detto, a la spelonca vassi.

# XX.

Ivi giunti, nel becco al corvo pone Litina il secchio, e giù cader lo lascia. E' larga la spelonca: e quei girone Dispiega l' ali, e volando la fascia. Un' ampia tela di sottil corone, Mentre il corvo fi muor quafi d' ambascia Per l'aspra via, ammannisce Litina, Orlata d' una seta fina fina,

XXI.

E la tigre coprir volea con quella; Quando ecco un satiraccio orrendo e strano, Che si piglia la tigre, e va con ella Da tutti in un balen tanto lontano, Che Ricciardetto ebbe a drizzarsi in sella Per lui seguire, e non seguirlo in vano. Il re de Cafri gli va presso, e seco Nalduccio; e gli altri restano a lo speco.

# XXII.

Benchè il satiro corra, e corra tanto, Che il cervo e il caprolo fi lasci indreto; Pur si vede egli che ha Ricciardo accanto; Onde lascia la tigre, ed indiscreto Gli vibra un dardo, con cui si diè vanto Di fetrilo: e ne su di ciò si lieto, Che fece un salto: ma non se il secondo: Che Ricciardetto lo levò dal mondo.

# XXIII.

Appresso scende il miser dal destriere: Che la piaga gli duole; e la pietosa Tigre lo guarda, e vorrebbe il cimiero Sciorgli, e curar la piaga sanguinosa Che ha ne la gola: e fu gran sorte in vero Che non fosse ferita perigliosa. Intanto giunse de la Cafria il sire, Che lo dislaccia e cerca di guarire.

# XXIV.

In questo mentre il corvo piena in cima D' acqua portata avea la secchia d' oro : E Lirina legollo come prima; E a ricercar Ricciardo pronti foro, E lo trovaro fuori d'ogni stima Disteso al suolo, e pieno di martoro: Ma con certa erba lo toccò Lirina. Che restò sano la stessa matrina.

XXV.

Indi distende su la tigre il velo, Talchè nulla di lei fuora compare; E l'onda chiara e fresca come il gelo-Sopra le versa, e la fa ben bagnare. Ed ecco fuggir via l'orrido pelo E l'ugna e i denti; ed ecco ritornare Despina al suo bellissimo sembiante, E farne mostra al suo fedele amante.

#### XXVI.

Per quanto lo scorra gli accidenti umani, Cosa fimil non so trovare in loro: Ond' è che tutti mi riescon vani I paragoni, e in van pingo e coloro E le parole ed i penfieri firani, e Per dimoftrarvi quali e quanti foro Le allegrezze, i piaceri ed il contento Che senti ciascheduno in quel momento.

## XXVII.

Ma chi dirà il piacer, la maraviglia De'due si cali i e generoli amanti? Con bocche aperte e spalancare ciglia Si flavano guardando ne' sembianti. Pallida in prima, e poi fatta vermiglia Con sospiri tronchi e parole tremanti In fin Despina a lui disse; cuor mio, Pur ti riveggo, e nulla più desio.

# X X VIII.

E sol bramo da te ch' al Nume vero In cui tu credi, e il quale onori e coli, Tu mi congiunga. In lui pur credo e spero, Quando che morte la vita m' involi, Ch' egli mi chiami al suo celeste impero, Dove i Cristiani andar possono soli. E mentre sì diceva, al giovinetto Cadevan, calde lagrime sul petto:

## XXIX.

E ripieno d'insolita allegrezza, L'abbraccia, ed il battesmo le promette. Quindi un abito bel nuovo di pezza Trae fuor Lirina da le sue bolgette; E bacia la compagna, e l'accarezza, E seco dietro un albero fi mette, E la rivefte da capo a le piante: Indi ritorna ai cavalieri inuante:

# XXX.

Ed ella pure il battesmo richiede, E il re de Cafri lo richiede ancora; Talchè Ricciardo pien di santa fede Ponfi in ginocchio, e il re verace adora, E lo ringrazia di tanta mercede. Ma quando al secchio pon la mano, allora Ecco dal ciel che una gran luce scende, Che su loro e su l'isola risplende:

XXXI.

E giù calar per l'acceso sentiero Veggono Carlo, ed il famoso Orlando, E il gran Rinaldo, e con esti san Piero. Le destre lor più non stringevan brando, Ma belle palme: e in vece di cimiero Avean corone; e stavano cantando Inni di lode al sommo eterno sire; Quando chetars, e Pier si pose a dire:

#### XXXII.

L'infinita bontà del nostro Dio
Ci ha qui mandati, e vuol che per mia mano
Siate mondati da ogni fallo rio.
Ciò detto, il casso re fece cristiano,
Poi le fanciulle, e tutti benedio.
Rinaldo e Orlando e il vecchio Carlo Mano
Guardar ciascuno dolcemente in viso,
E ritornar con Pietro in paradiso.

XXXIII.

Or mentre questi di foco celeste Avvanpan tutti, Melena dolente Si strappa i crini, e. fi squarcia la veste; E pensa molte cose, e finalmente Risolve arder la nave e le foreste, Acciò che quivi stieno eternamente: E corre al mare, e a la nave dà foco, E pone un aspro incendio in ognì loco: XXXIV.

E disperata sopra un drago sale, E volando su quel torna in Egitto Vogliosa in sommo grado di far male, Com'ella possa, al cavaliere invitto. L'orrenda fiamma intanto universale Preso ha l'isola tutta: e del despitto Di Melena s'accorsero ben presto, E del perche fece ella tutto quesso.

#### XXXV.

Ma il vecchio in sul falcon montò di botto, E quindi al Congo giunse quella sera; E preso molto vino e buon biscotto, Fece allestir ben presto una galera Che andava a remi, e fi ridea del fiotto, (Che il mar turbato avea la fata nera, O fia Melena, che vuol dir lo stesso, Perchè nessuno mi faccia un processo.) XXVI.

Finito il fuoco, inverso a la marina Scendean gli spofi; e nel cammino intanto Ricciardo le dicea, come regina Era di Francia. Ed ella: il maggior vanco E la gloria più illustre di Despina Ella è, signor ( dicea) lo starti accanto. Questo solo da me viepiù s'apprezza Di qualunque sia mai scettro o ricchezza: XXXVIL

E il cafro re, che tacito e pensoso
Era stato con essi infino allora:
Figli (dise con volto, rugiadoso
Di dolce pianto) giunta oggi è quell'ora
Che ha posti i pensire' miei tutti in riposo,
E d'un gran dubbio mi ha cacciato tuora:
Perchè m'è ritoruato a la memoria
Quel che su sogno, ed ora è fatto istoria.

#### XXXVIII.

E qui tatto per ordine e per filo Raccontò il sogno, e le mutate forme De la figliuola, e il fortunato afilo Del suo Ricciardo, e lei brutta e deforme Ripigliare il bellifiimo profilo Per mercè di poc acqua; alfin conforme Il sogno effer le cose succedute, Dio ringraziando e sua somma virtute.

XXXIX.

In così dire; a la marina sponda Giunsero, e sopra l'arenosa spiaggia S'adagiaro; quand'ecco uscir de l'onda Una fanciulla, che il suo viso oltraggia Ed iscarmiglia la sua chioma bionda; A cui Despina, qual sorte le accaggia, Subiro chiede. Ed ella: il mio dolore D'ogni speranza di rimedio è fuore.

In questi mari sì romiti e strani Son già tre anni che dannata io sono A star con l'orche e coi marini cani Ch' ho sempre appresso: e se mas m'abbandono A qualche nave, e distendo le mani Per via fuggire, e con dolente suono Chieggo pietade a naviganti; allora Tristo è chi mi soccorre e vuol trar fuora:

#### X L I.

Che di sopra e di sotto e per li fianchi Urtan così quel povero naviglio Gli orrendi moftri; che forza è fi sfianchi E fi sconquaffi: ed effi poi di piglio Danno ai meschini per timor già bianchi, E di lor sangue fanno il mar vermiglio: Onde per la pietà che d'altri io sento, Non cerco più riftoro al mio tormento: X LII.

E mentre sì dicea, le brutte teste Alzavan fuor de l'acqua i seri mostri. A lei disse Ricciardo: non credeste, Bella fanciulla, che ne'cuori nostri Pietade indarno a vostro pro si deste. Son pesci alfin questi custodi vostri: E queste lance e queste spade avranno Virtù da trarvi e liberar d'affanno.

# XLIII.

Quindi rivolto a la diletta sposa: Torna (le dilfe) con Lirina in alto, Acciocchè qualche fera moftruosa Non ti dia d'improvviso alcuno affalto. E perchè veggo tutta vergognosa La verginella sgomentarfi al salto; Le dia Lirina onde coprifi, e poi Possa venire arditamente a noi.

Ricciard. Tom. III.

## XLIV.

Tofto Lirina a lei getta nel mare
Un largo drappo di color vermiglio,
Lo qual più volte pria volle baciare
La verginella, e con allegro ciglio
Guardollo; e quindi misefi a fasciare
Sue membra che il candor vincean del giglio;
E quando sua modestia su contenta,
A l'arenosa sponda ella s'avventa;
X LV.

E ne lo stello tempo con le lancie I forti cavalier' sono a la riva. Le lunghe bestie con le immense pancie Si arrenano; che l'acqua non arriva A ricopride; e' le tremende guancie Battono infleme; e lei, che veggon viva, Vorrebbero sbranare; e gettan gridi, Che ne rimbomban de la Cafria i lidi. X LVI.

Ma de'marini canì il gran potere, L'agilità, l'audacia, e l'aspro dente Chi potrà dire? Orrendo era a vedere Altri saltar ne l'isola repeute, Ed ora l'uno or l'altro cavaliere Investire, e sprezzare alta pungente; Altri correre appresso a la donzella, Che sugge, e i Numi in suo soccorso appella.

#### XLVII.

Già Ricciardetto e i due prodi cugini
N'an morti tanti, che ciascun diria:
Spenta è la razza de cani marini:
Ma cresce sempre la crudel genla.
Or perchè tal tempefla fi declini
Da loro, prendon del colle la via;
E se ben dietro quelle bestie egli anno,
Son lente al corso, e poco mal lor fanno:
XLVIII.

Perchè con tutto che i marini cani
Viver possano ancor de l'acqua fuore;
An sol due picdi, o vogliam dir due mani:
E di quel tanto orribile vigore
Di cui son colmi ne liquidi piani,
In terra ne son scarsi: onde in poche ore
Giunser del colle i cavalieri in cima;
E quelli quasi stavan dove prima:

E trovar un palagio allora allora Da Malagigi fatto per incanto: E subito a incontrarli usciro fuora Le belle donne con letizia e canto; Sebbene lieta affatto non ancora Era Despina, e avea di fresco pianto Dal gran timor che le ingombrava il petto Per li cimenti del suo Ricciardetto.

Τ.

Ne stette molto a quivi comparire Il vecchio su l'uccel da le gran penne; È disse come di lamenti e d'ire Era il mar pieno, onde diverso tenne Cammino il legno ch'egli se'venire; È che diettro uno scoglio lo rirenne Lontano da quell'isola gran tratto, Acciò da' mostri non sosse dissatto;

E tutti quanti nel palagio entrati,
A la nuova fanciulla fecer festa;
E intorno intorno a una mensa assettati,
Le fer comune ed amica richiesta
Di narrar loro i suoi casi passati.
E la fanciulla cortese e modesta
La bianca mano a la fronte si pose,
E sece il volto di color di rose.

Quindi dato un lunghissimo sospiro: Dirò, giacchè volete, i casi miei: Ch'è ben ragion che se per voi respiro L'aria di libertà che pria perdei, Nèpiù sto in mar, nèpiù que' mostri io miro: Che a voi, che soste i turclari Dei Di queste membra abbandonate e sole, Mi mostri grata almeno di parole.

#### THE

Io nacqui in Scozia; e la bella Aberdona, Che del gran fiume Dea in riva è posta, Mi diè i natali. Qual di loro suona Fama tra noi, s'io taccio a bella posta, Non vi spiaccia: più libero ragiona Chi sua condizion crede nascosta. Sol vi basti saper che pochi uguali Riconosce la Scozia a' miei natali.

#### IIV

La mia casa piantata in riva ella era A l'ampio fiume che nel mar fi perde: Ed io, fulle mattina o folfe sera, Vaga del cielo aperto e del bel verde De la campagna e di quella riviera ( Maslime allor che il sol sface e disperde Tutte le cose) ad un balcon che stava Quasi su l'acque, ogni momento andava.

In questo mentre un gran fignor d' Irlanda (Anzi per dirla schietta il regio figlio). Al padre mio ricche imbasciate manda Che vuolmi in moglie: e quei, fatro configlio, Contenti al prence i legati rimanda: Ed io gl'invio con esti uno smaniglio Di fede in pegno e di tenace amore, E tutto da quel di gli diedi il cuore.

# LVI.

Egli più volte in Aberdona poi Venne a trovarmi, ed affrettò le nozze: E sì tenero amore era fra noi. Che da'sospiri le parole mozze Eran sovente . O fortunati voi . Contro de' quali or non avvien che cozze L' invido Fato! (a Ricciardetto diffe, Ed in quel dir gli occhi in Despina affisse.)

LVII.

Fermato il tempo egli era al fin del mese, Del dolce mese che vien detto aprile, Ch' io seco andar doveva al suo paese: Quando ( chi crederia cosa simile ? ) Una mattina, allor che a l'aura stese Tenea le chiome, con volto virile Veggo un gran pesce, il qual mi chiama a nome, E loda la mia faccia e le mie chiome .

# LVIII.

Per l'insolita cosa io fuggir volli; Ma la paura mi fermò le piante. Ed ei con gli occhi allor di pianto molli: Ah perchè fuggi un tuo fedele amante? ( Disse ). Ah non sai a chi la vita tolli Con tua fierezza? Io son del dominante De l'ampio mar la più diletta prole; E posso ciò che quegli puote e vuole.

#### LIX.

Immortale non sono: che terrena È la mia madre, illultre donna e chiata, Che pure anch' effa le tempelle affrena. Deh vieni meco, e del tuo amore avara Non ti moltrar con chi vuolti a man piena Donar se fresto, e quanto ha in se l'amara Onda del mar di rare cose e belle, Che l'oro è vile in paragon di quelle. LX.

Nè perchè tu mi vegga il petto e il dorso Folgoreggiar di luminose squame, M'hai da fuggir, come farefti un orso. Di questa vette per saggio dettame Ci copriam tutti, e siam più presti al corso; E di questo durissimo corame E Dori e Galatea e Tetide anco Si veston, benchè il corpo abbian si bianco.

LXI.

Oh se vedessi come chiaro splende
Il bel palagio del padre Nettuno,
E quanto si alza, e quanto si distende!
Quivi l'aere non mai vedessi bruno:
Che il sol sempre lo guarda, ed a noi scende
E rompe a nostra mensa il suo digiuno.
E dove il sol discende e si trattiene,
Venir tu non vorrai, dolce mio bene?

# LXII.

Molti anni son, che del tuo amore avvampo, E a ditri il mio dolor forza non ebbi; Ma or che sento ch' altri viene in campo, E vuolti in sposa; al debil core accrebbi Novello spirto, e per ultimo scampo Al mio dolor qua venni: e se t'increbbi, Dolce mia vita, con le mie parole; Venga per me la morte, e te console.

LXIII.

E qui si tacque lo squammoso amante: Ed io fatta in quel mentre più scura: Signor ( gli dissi) quel mentre sembiante Egli è già d'altri, e in vano si proccura Da te di averlo. Ed egli lagrimante Mi domanda, mi supplica e scongiura 'Ch' abbandoni il mio sposo, e segua lui Che m'ama molto più de gli occhj sui. LX IV.

E quindi a l'improvviso ecco che appare Sopra d' un' ampia e candida conchiglia Teti, cred' io, la ftefa Dea del mare, Che due delfini con la destra imbriglia, E l'altra tiene in atto di sferzare: E quinci de' Tritoni la famiglia Stavan guizzando, e sonavan ben forte Lor yuote conche luminose e storte:

# LXV.

E dolce mi saluta, e mi lufinga
A consolare il giovine amoroso;
E ch' io non tema già d'andar raminga
Per l'ampio mar turbato e procelloso:
Che per quanto i scriva o fi dipinga
Di sua ficrezza e natural cruccioso,
Tutto è bugia: che in fondo a' flutti suoi
V'è più beltà, che non ha il suol fra noi.

LXVI.

E mi narra le feste e i giorni lieti

Che si passan laggiuso; e mi sa core
A penetrare dentro i suoi secreti.
Ma io, tra lo spavento, e tra l'amore
Ch'ho pel prence d'Irlanda, che s'acqueti
Al suo destin lo prego; e faccio onore
Quanto posso a la Dea; e riverente
Lascio il balcone, e l'uom marin dolente.

### LXVII.

Di che s'affiffe tanto il meschinello, Che poco dopo fi diede la morte, Ma non so come; so ben che per quello Tutta in scompiglio fu l'umida corte, E feffi il mar si tempestoso e fello, Che in quel di mille navi furo afforte; Es' udi per ciascun lido britanno De la sua madre il disperato affanno.

#### LXVIII.

lo più nou scess a la finestra usata, Come creder potete di leggieri; E tacqui a tutri come io sossi amata In quella guisa; e dentro a miei pensieri Ciò sol serbava: e m'era cosa grata Vedere che non solo a cavalieri. Qual' ella sia, la mia bellezza piacque; Ma accese ancor gli abitator de l'acque. LXIX.

Ah me tapina! quanto falsa e vana Fu cotale allegrezza e tal contento! O beltade, o del ciel grazia inumana, Che se' de gli occhi universal tormento, E fai la donna; ove tu piovi, o insana, O sventurata! Almeno io così sento; E faccio male a dirlo ora, che sono, Donne, con voi, a cui diè il ciel tal dono.

# LXX.

Frattanto il mese a la sua fine è giunto, E Dornadillo il principe d' Irlanda Viene da me, come eramo in appunto. Aberdona risplende in ogni banda; E dolce canto a cetere congiunto Armonioso suono al ciel tramanda; E il di vegnente in sul real naviglio Salgo felice e con allegro ciglio.

# LXXI.

Era tranquillo il mare, e il ciel sereno, E un' aura dolce respirava intorno; E di felici auguri il cor ripieno, Io benediva il fortunato giorno; Quando Eolo scioglie a tutti i venti il freno, E nere l'onde mi si alzaro intorno: Ed ecco un flutto che mi tragge in mare, Senza che alcun mi possa o sappia aitare. LXXII.

Io mi credetti di morire, e priva Restai de' sensi per la gran paura; Quando apro gli occhi, e veggo che son viva, E mi ritrovo in un'ampia pianura, Che dove alberi avea, dove fioriva, E varj augelli di nuova figura Stavan cantando; ed indurato in gelo Io vidi il mare, e lo credetti il cielo. r. x x III.

Del sol la luce ivi più viva e schietta Folgoreggiava, e l'aria era più pura; Quando a me viene una donzella in fretta, Acerba in viso, e dispettosa e dura, E ch'io la segua, altera mi precetta. Ed io per lo stupor, per la paura, Non so che dirmi, e tacita la sego, E lieto fin dal sommo Dio mi prego.

#### LXXIV.

In un gran bosco di neri cipreffi Sono condotta; e di criftallo un' urna Veggo tra loro, e torchi gialli e spefli Ardervi intorno, e bruna e taciturna Stafi una donna coi crini dimeffi, Ed asciugarfi con la mano eburna Gli occhi piangenti, e cento ninfe e cento Seco formare un misero lamento.

#### LXXV.

Io giunfi appena, che la donna bruna, E tutte l'altre mi vennero addoffo, E de le vefti mie di lor ciascuna Ne prese un pezzo. Io feci il viso roffo; Ma fuora non mandai voce veruna, E cercava coprirmi a più non poffo; Che cosa mi pareva acerba e cruda Fra le donzelle ancor vedermi nuda.

# LXXVI.

Quindi a piè di quell'urna strascinata Da loro io son co' biondi miei capelli, E leggo in essa tutta registrata La dura storia di noi meschinelli; Di lui, che si morio: di me, che ingrata Morte gli diedi, e tormenti aspri e felli; E per pietà del suo caso si rio (Non lo posso negar) piansi ancor io.

#### LXXVII

La bruna donna, che sua madre ell'era, Vilto il mio pianto, fi fe' meno acerba, E diffe: tu se' fatta troppo a sera Dolce e pietosa, o giovine superba. Perchè fosti si folle e si leggiera A disprezzatlo? Ma per te fi serba Pena condegna al crudo tuo fallire; Che forse il meglio ti saria morire.

LXXVIII.

Ciò detto, un' aura dolce a poco a poco Ci leva in alto, e ci apre il chiuso mare; Ed ella in suono minaccieso e fioco Proteo a se fece e i mostri suoi chiamare, Che vennero in un attimo in quel loco. Giunti che furo: a voi (dise) vo' dare Questa fanciulla in guardia, e sempre io voglio Ch' erri per l'ocean di scoglio in scoglio.

LXXIX.

E a te giuro pel sacro aspro tridente, Che se per sorte a terra fuggirafi, Nettuno pregherò che di repente
Le foche e l'orche tue trasmuti in saffi, E tu senz'effe te ne ftia dolente.
E a me, che me ne ftava ad occhi baffi, Diffe sdegnosa: infin che viverai, Raminga e sola per lo mare andrai.

# LXXX.

Indi disparve: ed io le ondose vie A correr prefi del vasto oceano, Sola piangendo le miserie mie: E il fier custode mio così lontano Guidommi, e non so come in questo die Lasciato m abbia e ciò ben parmi strano; Ma forse Giove del mio mal pietoso L' ha reso oggi più tardo e neglittoso. L'XXXI.

Nulladimeno per la sua trifizia E' da temersi molto; e non vorrei Che il traditor per estreua malizia Mi ritornasse a' duri assano miei. Di mutassi in più forme egli ha perizia; E in men d' un' ora in cinque sogge e in sei L' ho visto tramutare; onde ho paura Che non m'inganni sotto altra figura.

LXXII.

Bandisci pur dal cor, bella fanciulla, Ogni timore (disse Ricciardetto) Che il triflo vecchio non faratti nulla; E ritornati in Francia, ti prometto Là ricondurti dove avelli culla. Quindi cenaro', e se n' andaro a letto Con penfier d'imbarcarsi il di vegnente, Quando che sosse il mar queto e clemente.

# LXXXIII.

Le tre donzelle riposaro inficme:
Che sol dentro Parigi son fermate
Le nozze di Despina; e sebben geme
Ricciardo per vederle prolungate:
Pur perché nulla fi detragga o sceme
De la sua donna a la rara oneftate,
Vuol che veda Parigi e il mondo intero
Quanto fu il loro annor cafto e fincero.

LXXIV.

Venuto il giorno, in sul falcon salio 11 vecchio, e sopra il mar l' ali diffese 11 vecchio, e sopra il mar l' ali diffese 11 vecchio e di rabbioso e rio, Ch' era la notte, lo trovò cortese: E vide come tutto s' impietrio De l' orche il gregge; e sopra esse discese, Che tenevan le telte in su la sponda, E il rimanente coperto da l' onda.

LXXXV.

Quindi ripreso il volo, a dirittura Giunge al naviglio, e venir fallo al lido; E poi torna ne l'isola, e procura E no torna ne l'isola, e procura Con l'arte sua che il mar non sarà infido; E vede ancor che Proteo disperato A le carpazie piagge era tornato.

#### LXXXVI.

Scendono tutti allegramente al mare E s'adagiano dentro al caro pino. L'eletta gioventù dassi a remare: E dopo un lungo e placido cammino Già possono la terra rimitare. Già passato anno il golfo, e già vicino Egli è il terreno, e già sono in Angola, Ove posaro quella notte sola.

LXXXVII.

Il di veguente poi drizza la prora Al Capo Lopo, e trapassano il segno Equinoziale, e in ver l'Isola Gora Fanno il viaggio: che rader col legno Non voglion la Guinea, che fin d'allora Di gente infame era l'afilo e il regno: Ed il tropico Cancro oltre passato, Vider di Spagna i lidi al defiro lato.

1.X XX VIII.

Valicaron lo stretto, e in Gibilterra Si fermar' qualche giorno; e Malagigi Pregano intanto che andasse, per terra Di lor venuta ad avvisar Parigi: Ed egli col suo libro che non crra, Fa venir pronto a tutti i suoi servigi, Non so donde, un cavallo che tramonta, E di gran lunga il vento anche sormonta.

# LXXXIX.

Partito Malagigi, inver Marfiglia
Navigaro effi : e Almeria e Caralogna
Lasciarfi indierro in un barter di ciglia:
Ma il golfo narbonese che svergogna
Speffo i nocchieri, e in alto li scompiglia,
Non vollero tentare; e: non bisogna
( Diffe Ricciardo ) avventurarfi troppo:
Che ogni felicità sempre ha 'l suo intoppo.

A Roffiglione dunque si fermaro,
E congedaro il legno; ed ai nocchieri
Dato quant' esti voller di danaro,
Verso Narbona preser' i sentieri:
Ma tacquer sempre il loro inclito e shiaro
Nome i famosi e nobili guerrieri:
Sebben di Ricciardetto la persona
Vi fu chi ravvisò dentro Narbona.
XCI.

Ma qui convienmi riposare, e intanto
Por nuove corde a la mia stanca lira,
E pregar de le Muse il coro santo,
Che l'estro in me, che loro Apollo inspira,
Voglia destare, acciò in quest' altro Canto
La fiacca mente che quasi delira,
Prenda nuovo vigore e nuova lena,
E sia di belle immagini ripiena.

Ricciard, Tom. III.

# XCII.

E voi, che sino ad or grate e cortesi Udiste, donne, di mie rime il suono: Non mi siate ne l'ultimo scortesi Col lasciarmi domani in abbandono: Che se mai di piacervi unqua pretesi. Cetto domani in tal speranza io sono Di riempirvi di si gran diletto, Che da più d'una saro benedetto.

Fine del Canto vigesimonono.



Che a se veggion venir senza ritemo Orlandino, Nalduccio e Ricciardetto, Che va prefio Despina, il suo diletto Zicciard. Can. XXX

# RICCIAR DETTO.

CANTO TRIGESIMO.

NOn così donna dopo lungo stento,
Partorito ch' ella ha, si rasserna,
Come io, dato a quest' opra compimento,
Ho d'allegrezza l'anima ripiena.
Forse a mostro simile ed a portento
Sarà la meschinella, e n'ho gran pena;
Ma tal quale si sia, or ch'è sinita,
Per questo capo almanco m'è gradita.

II.

Tanto più che fermato ho nel pensiero Di tenerla a ciascun sempre nascosta, Da gli occhj in suor di qualche amico vero Per cui non ho giammai cosa riposta: Ch' il buon amico candido e sincero Ne le fatiche mie non sssa apposta Gli occhj crudei, nè sta col naso adunco. Nodi cercando nel pieghevol giunco:

Che se per sorte andasse in certe 'mani Che so ben io; oh che crudel macello Se ne sarebbe! Certamente in brani La strapperian, qual tenero vitello Gl'ingordi lupi e gli affamati cani. Petò, s' io ti racchiudo e ti suggello, Misera figlia, nel paterno tetto, Soffrilo in pace, e non ne aver dispetto. IV.

Tempo forse verrà che amica stella
A le belle arti apparirà su in cielo,
E te trarrà da la serrata cella;
E ricoperta d' un bell' aureo velo
Faratti andare in questa parte e in quella:
E sua mercè, benche di morte il gelo
Ricoprirami e l' onda de l' obblio,
Chi sa che teco allor non sorga anch' io?

v.

Ma del pien di caligine profonda Ampio futuro, e solo aperto al Faro, Figlia, più non fi parli. Aura seconda Tace or per noi, e il mar troppo è turbato: E chi s'arrischia a navigar, fi affonda; Che appar torvo Orione in ogni lato: E a' grandi ingegni Caffore e Polluce Non danno, come pria, conforto e luce.

Però statt nascosta, e statti cheta, E ti ristora col pubblico danno D'ogni illuste orator, d'ogni poeta: E non ti prenda mai verun assano, Se vedi grassa l'ignoranza e lieta, E andar vestita di purpureo panno: Perchè oggidi l'iniqua a l'uom dà legge, E il mondo come vuol governa e regge.

Che diffi? Ah spiega omai più lieta fronte, Povera figlia, e miglior sorte spera: Che se non sbaglio, son vicine e pronte Del ciel le grazie. D' Arno la riviera Ti franca omai di tanti oltraggi ed onte Che la presente età villana e fera T' ha fatto; é sol mercè del gran Corfino Fia che fi muti il tuo crudel destino.

#### VIII.

Egli non sol t'accoglierà benigno, Benchè vestito del papale ammanto, Ma custodita nel suo regio scrigno Per qualche tempo ancor terratti accanto: Nè l'invidia col suo sguardo maligno Ti forzerà, come fe' prima, al pianto; Anzi ella si morrà d' ira e dolore, In yeder ch'egli t'abbia in tanto onore.

O te felice allor, quanto or meschina, E vie più quand' ei piegherà l'orecchio Per udire il tuo canto; e di Despina, E di Ricciardo, e del fatale specchio, E d'Orlando che pazzo si tapina, E di Rinaldo divenuto vecchio Udirà i casi, e con allegro volto Sarà da lui ogni tuo scherzo accolto.

S'è pur veduto alfine il gran momento Che di Pietro lasciò vuota la sede, E lui vi pose per comun contento, Sostegno e base a la cascante Fede. O lieto giorno! o cento volte e cento Beato il mondo sotto un tanto erede De le possenti chiavi, al cui cospetto Tutte le cose muteran d'aspetto!

#### XI.

Le frodi, le ingiustizie e l'ignoranza
Ch'ebbero in mano il fren del mondo intero, Ignude, abbiette, e prive di speranza
Già danno luogo a la giustizia e al vero;
E liete e belle da la chiusa stanza
Escono le virtudi, e il manto nero
Deposto, tutte si vestono a festa,
Di fiori adorne il grembo e l'aurea testa.
XII.

Nè guari andrà che Roma e Italia tutta De la lor bella luce adorneranno: E questa età, che prima fu sì brutta, Brameran quei che dopo noi verranno. Deh, se prego mortal non si ributta Dal ciel, s'egli ha pietà del nostro danno; O il buon Clemente non perisca mai, O se deve perir, sia tardi assai.

XIII.

Ma si ripigli l' opra tralasciata,
Che frettolosa omai corre al suo sine;
Tanto più che vien meno la giornata,
E cade il sole ne l' acque marine;
E Galatea sul carro è già montata
Per incontrarlo; e bianco il mento e il crine,
Già Glauco avanti a lei con la man verde
L' onde più riottose apre e disperde.

T 4

#### XIV.

Come vi diffi, sopra un buon destriero Si mise Malagigi, e a spron battuto Si rapido portossi nel sentiero, Che a dirlo da nessun sarà creduto: Nemmen se un lepre ed un lupo cerviero Ne' piedi avesse e de la groppa avuto. Ma come già vi ho detto cento volte, Fa il diavol presto de le miglia molte.

Appena appena dunque ei pose il piede Di Francia dentro a la città reina: Che a se d'intorno ragunar fi vede Popolo immenso: che ognun s'indovina Che nuove ei porti de l'illustre erede De la corona, e de la sua Despiña: E udito come egli era in Francia entrato, Ne fecero gran fesa in ogni lato:

XVI.

Che tutti fuor de le lor case usciti, Chiufi i lavori, e aperte le ofterie, Andavan pel piacer quafi impazziti. Quai giuochi mai vi furo ed allegrie Da lor non fatti? I vecchj rimbambiti Danzavan tra le donne per le vie, Stringendo con la treinula lor mano Tazze ricolme di buon vino ispano.

# XVII.

Le suore, i frati, e i chiufi giovinetti
Per li collegi facevan tra loro
Commedie, finfonie, pranzi e giochetti;
E lasciata la pompa ed il decoro,
Le donne illuttri e i cavalieri eletti
Disceser ne le piazze, e tra coloro
Di baffa riga allegri fi mischiaro,
E con effi lictifiimi ballaro.

# X VIII.

Là sentivi cantare a l'improvviso
Uno firaccione, e rispondergli un ofte;
Quegli lodando di Despina il viso,
E le tante bellezze sue nascofte,
E questi più d'un mostro vinto e ucciso
Dal buon Ricciardo: e vicine e discoste
Le genti applauder tutte a piene bocche
Ai versi strani, ed a le rime sciocche.

# XIX.

Qua gridar viva, e benedir la fida E bella coppia: e in somma in ogni loco A briglia sciolta e senza alcuna guida Scorreano il gaudio, l'allegrezza e il gioco: Ed eran tante le festive grida Del popol: che a la fin divenne roco; E facea sua letizia manisesta Con le mani, co' piedi e con la testa. ť

#### XX.

Così veggiamo d'alcun porto in riva Nel partirfi domettico naviglio, Dopo lungo gridare e lunghi viva Di consorte, d'amico, ovver di figlio; E quinci e quindi, giacchè non arriva Più oltre il suono, ragionarfi a ciglio, E dimoftrar lor voce e lor penseri Co' bianchi lini e co' cappelli neri.

# XXI.

Raduna intanto il sagace Ulivieri
Il pubblico configlio: e in ogni banda
Invia del mondo ftaffette e corrieri,
Di nobili guerrieri a far domanda
Per le future fefte, che due interi
Mefi denno durare: e una ghirlanda
Daraffi al vincitor di prezzo tale,
Che un regno o poco meno al certo vale.

# XXII.

Ed egli sopra un bianco palafreno
Sale a incontrare il fignor suo novello.
Ed ecco a comparire in un baleno
Di leggiadretti giovani un drappello
Sovra destrier che in bocca anno aureo freno,
E d' auree penne un ciuffo vago e bello
Infra gli orecchi, ed an la sella, ed anno
D' oro le staffe, e nobil mostra fanno.

## XXIII.

La bella Argea e la gentil Corese, Con l'altre dame del sangue reale, Fecero tante e così groffe spese In perle, in drappi, in trine, in cuffie, in gale, Che Francia tutta non ne fa in un mese. Ma esse avevan ricco capitale, E non facevan come molte fanno, Che per ornarsi un di, stentano un anno.

XXIV.

Di cavalli sellati sono piene E piazze e strade e vicoli e chiassetti; E per la via che da Lion si viene, Son tanti cocchi, svimeti, e sterzetti, Che sembra che del mar passin le arene: E d'alme donne e cavalieri eletti Copia si grande sbocca da la porta, Che meno siori primavera apporta.

x x v.

In una di mirabile lavoro
Vaga berlina va la coppia bella,
Dico Argea e Corese; e dopo loro
Del motto Aftolfo ne vien la sorella,
Quindi la Bianca co' capelli d' oro
D' Orlando la nipote, e Chiariella
La madre di Nalduccio in trono adorno,
Che il vedovile tralasciò quel giorno.

#### XXVI.

In somma tutte quante (a farla corta)
Di Parigi uscir fuor le belle dame.
E lieto il villanel dai campi porta
E quinci e quindi formaggio e pollane,
E vino di Sciampagna, che conforta,
E dolci frutti attaccati a le rame:
E mille forosette col paniere
Vengon, qual pieno d'uva, e qual di pere.

XXVII.

Di già passato Ricciardetto avea Lione, e ne veniva a briglia sciolta Verso Parigi; e l'ampie ale battea Per l'aere il grifo, e maraviglia molta Cagionava in qualunque lo vedea: Ed ecco omai che da lontan la folta Gente vede il vecchion che stavvi assiso, E a lei si porta con sereno viso,

# XXVIII.

E dice: in breve avrete il vostro sire, Che a noi ne viene come strale a segno; Tanta è la voglia sua e il suo desire Di rimirare un popolo sì degno.
Ed ecco appunto in quello stesso dire, Che a se veggion venir senza ritegno Orlandino, Nalduccio e Ricciardetto, Che va presso a Despina, il suo diletto.

# XXIX.

Penfi ciascuno quel che più gli aggrada, Per capir l'allegrezza di coltoro: Che a dital con parole non c'è strada, Ed il tempo si getta ed il lavoro. Unico siglio da strania contrada, Per cui la madre sua fu sin gran martoro, Potrebbe in qualche modo colorire Col suo ritorno quel ch'io vorrei dire. XXX.

E statos con loro un tempo breve,
Entra in Parigi, e vi si suona a sessa;
E lieto ciascheduno lo riceve.
I curvi vecchi con la bianca testa,
E con la barba candida qual neve,
Fanno la lor leizis manisesta
Col dolce lagrimare, e col sar preghi
Che morte un si bel nodo unqua non sleghi.

XXXI.

L'arcivescovo in mezzo a tutto il clero L'incontra e lo conduce a la gran chiesa, Dov' egli con cuor umile e fincero Pregò Dio con la faccia al suol proflesa, Chiedendo a lui per così vafto impero Sommo valore, e volontade accesa Di piacergli in ogni opra, in ogni detto, E chiara luce al cieco suo intelletto.

# XXXII.

indi portossi al palazzo reale, E se' bandire per il di venturo, Che sposar vuol l'amante sua leale, E si adempir la data sede e il giuro. E non si tosto le sue candide ale Mostra l'aurora tra il chiaro e l'oscuro; Che s' alza e corre da la sua diletta, Ed a la chiesa a seco gir l'affretta.

XXXIII.

Ogni dama si studia ad esser presta, E tralascia le polveri e gli unguenti, Ed i tanti lavori in su sa testa, I vezzi, gli smanigli ed i pendenti. Il giorno poi si vestiranno a sesta, E faran lor comparsa tra le genti: Ma in su quell'ora ed in quel parapiglia Ciascuna come può s'orna e s'abbiglia. XXXIV.

L'arcivescovo appena e i sacerdoti
Furo a tempo di porfi i sacri arredi,
Che sommamente unilli e in un divoti
Venner gli spofi al tempio, e sempre a piedi.
Ed a man' giunte come fanno i voti:
Nè vollero seder su l'auree sedi;
Che flavan ginocchioni e quefit e quella
Del sacro altar su la nuda predella:

# XXXV.

E dette lor quattro sentenze corte, 11 prelato richitese Ricciardetto, Se voleva Despina per consorte: E disse un si tanto sonoro e schietto, Che del tempio s' udi fuor de le porte. Indi fatto il medesino progetto A la fanciulla, con voce sommessa Di si pur disse; e cominciò la messa: XXVI.

E ricevuto l'innocente Agnello, E consumati tutti i sacri riti Che fanfi in chiesa, ritornar' bel bello Al palazzo reale: e gl'infiniti Uomini e donne a lo sposo novello Ed a la sposa con motti graditi Givan facendo augurj di verace Stabil fortuna, e di perpetua pace.

XXXVII.

Io qui tralascerò le finfonie, E i dolci canzi, e le altrettante cose Che soglion farsi in simili allegrie: Nè dirò quello che fanno a le spose I giovani mariti entro a quel die; E come quelle fan le vergognose, E fanno vista d'andare a la morte, E la madre ci vuol che le consorte.

# XXXVIII.

Questo sol basterebbe a chi tenesse grano o due di sale nel cervello, A giudicar con qual sigillo impresse Natura i cuori del sesso più bello; Perchè quel sol che tanto braman esse, Per cui le scanna i sistolo e il rovello, Dicon di non volere per tal modo, Che pare che lo dicano sul sodo.

XXXIX.

E nulla pur dirò del gran banchetto:
Che queste cose, lo sono di parere
Che facciano a chi l'ode un tristo effetto;
Cioè, che sien cagion di dispiacere:
Che a dirla giusta, è pena, e non diletto
Sentir parlare del mangiare e bere
Che su fatto in quel nobile convito,
E non poter cavarsi l'appetito:
X.L.

E poi voi sputereste per la sete, Nè più starcste a questa storia attenti. Finito il pranzo, ne le più segrete Stanze n'andaro i regi sposi ardenti D'antica siamma; e come voi potete Immaginarvi, si fecer parenti: E venne un tuono tal su la mancina, Che nel più bello dissurbò Despina.

# X L I.

Tutto quel giorno e quella notte intera Si fletter chiufi: e ben ragion ne aviéno. Or mentre in piacer sommo e in pace vera Posa l'uno de l'altra sul bel seno; Ecco venir l'iniqua Fata nera Entro Parigi su bel palafreno, Veftita da mercante oltramarino, Con lunga barba ed abito turchino:

XLII.

E fa di notte da' suoi messi stigi Incatenare dentro al proprio letto L'addormentato vecchio Malagigi; Ch'è di sorza minore il suo folletto: E così preso, suora di Parigi Lo manda in meno ancor che non l'ho detto, Vicino al Nilo dentro un castel forte, Dove non son finestre, e non son porte.

# X LIII.

Poi con gli sposi volle sar lo stesso;
Ma non pote: che l'angelo di Dio
Ad ambidue si slava ognor da presso;
Onde altra frode ed altro inganno ordio,
Di cui vi accorgerete adesso adesso;
E acciocchè si compiesa il suo desso,
L'empia a Lirina di nascosto sura
Di saccoccia ogn' involto, ogni serittura.

Ricciard, Tom. III.

# XLIV.

Per il seguente giorno esce una grida
Che vogliono gli spofi ire a Versaglie
A farvi caccia; e qualunque fi fida
Di flar bene a cavallo, e dritto scaglie
O lancia, o dardo, od altra arme che ancida;
Colà s'invii, e prefio a le boscaglie
Attenda il rege. E di veltri e maftini
Già più di mille sono in que' confini.
XLV.

La calda gioventude a quell'editto
Tutta s' allegra, e metre sottosopra
Da la cantina per fino al soffitto
La casa a cercar armi; e ognun s'adopra
D' aver cavallo generoso e invitto,
Nè vergognoso a lui manchi ne l'opra:
E la madre per ogni ripoftiglio
Cerca di nastri ad abbellir suo figlio.

# XLVI.

La sera a mensa non rifina il vecchio A dar configli, a dare avvertimenti: Lascia che preso fia ben ne l'orecchio Il fiero porco, e che il maftin l'addenti (Dice al figlio), e allor ponti in apparecchio Di lui ferir; ma fa che ti presenti Sempre per fianco; e lo ftocco pungente Giragli tra le spalle lentamente:

# X LVII.

E appresso narra le moite avventure, Che gli avvennero in quel tempo felice, Ch' era scarico d'anni, e più di cure. E il figlio badar mostra a quel che dice, E che ne faccia conto, e molto il cure; Ma dentro se n'annoja e maladice Il tempo che vi perde: che vorria Già porsi di Versaglie su la via.

# XLVIII.

Era ne la stagion che i contadini E d'uva si satollano e di sichi, E van cerchiando e raggiustando i tini, Acciò Bacco non fugga, e si nemichi A le lor vigne; e i molli cittadini Aggiustan lacci e reti ed altri intrichi Per divertirsi e prendersi piacere A le ragne, a le srasche, a le uccelliere;

Quando Despina e il prode. Ricciardetto Al comparir de l'alba giunti sono Al luogo deftinato; ed un trombetto Segno ne dà col suo guerriero suono; Prende suo posto, conforme gli è detto, La gioventude; ed orrendo frastuono Di mille voci e di mille latrati Fa il bosco rimbombar per tutti i lati.

٧ :

T.

Già corre Ricciardetto a briglia sciolta
Dietro un cignale: e va rapido tanto
Il suo destriero, che distanza molta
Lunge è da quei che a lui denno ire accanto:
E per la selva più intricata e folta
Si caccia, per desso d'avere il vanto
Di preda tanto illustre e sì feroce,
Che più non ode ne tromba ne voce.

Despina anch' essa il suo destriero ha spinto Appresso un cervo di ramose corna; E corre sì, che sempre sta in procinto D' ucciderlo, nè il corso suo frastorna Campo da spine ben guardato e cinto, O siume, o fosso. Affitta indictro torna Lirina, che perduta ha lei di vista, Tutta nel volto addolorata e trista.

Lil.

S'interrompe la caccia; e tutti vanno Chi Despina a cercar, chi Ricciardetto Ma quanto più camminan, men ne sanno. Sopra d'ogni erto colle evvi un trombetto Che non rifina di sonare; e danno A' corni con quanto an spirito in petto I cacciatori, acciocchè fieno uditi, E posan richiamare i due smarriti,

# LIII.

Ninn compare: e dentro a la marina A poco a poco il biondo sol s'asconde; E s'annerisce il piano e la collina; E le tremule stelle alme e gioconde Fan più vaga apparir l'aria turchina; E da l'erbose valli più profonde Al colle poggia il provido pastore, E chiude il gregge infino al nuovo albore.

LIV.

Il feroce cignal passato è intanto Pel fitto bosco, e dentro un'ampia grotta S' è ricovrato: e si sosserma alquanto Il garzon su l'entreta alpestre e rotta, E sceso, e posto il suo destrier da canto, Senz'altro più pensare anch'ei s'ingrotta; E dopo molti passa esco che sbocca In un bel prato ov'era un alta rocca.

LV.

Nè del cignal più gli rimembra; e corre Verso la rocca: e giuntovi da prello, La trova aperta, e in lei vassi a riporre; Ma più d'uscirne non gli è poi permesso. Quindi a non molto il cervo pur trascorre A quella grotta; e Despina lo stesso Fa, che fece Ricciardo; e chiusi stanno Dentro la rocca, e sempre vi staranno.

# 310 CANTO

#### LVI.

Ma l' un l'altra non vede; e sol talora
Ode l'una de l'altro alcun sospiro,
E qualche voce dimezzata ancora,
Che serve loro di più reo martiro.
Non fuggir (grida l' uno) chi t' adora.
E l'altra: quel se' tu crudele e diro,
Che da me fuggi. Ed in questa maniera
Girano per la torre e giorno e sera.
LVII.

Ma lasciamoli stare in sì gran pena, E torniamo a Parigi, se vi pare. La città tutta ha già mutato scena, E si vede ogni volto lagrimare. Lirina non vuol più pranzo nè cena, E si voglion di duol l'altre ammazzare: Ma quello che lor toglie ogni speranza, Egli è di Malagigi la mancanza,

LVIII.

E l'effer stato a lei di tasca tolto
Il suo libretto; onde s' affanna tanto,
Che più color non le rimane in volto.
Pur dato tregua al suo dolore alquanto,
Chiama a se il vecchio, anch'esso affiitto molto,
Quello che vede per forza d'incanto;
E: padre (dice a lui), tu solo puoi
Gl'imprigionati re tornare a noi;

## LIX.

Vedi tra le tue carte, se per sorte Saper tu puoi quest' avventura strana; E quando l'arti tue a ciò sien corte, Corri in Egitto, e la Fata inumana Che a' regi sposi è sissa di dar morte, O fa morire, o falla dolce e piana. I I modi tutti in somma tu procura Per dar rimedio a sì crudel sventura. LX.

Promette il vecchio in quella stessa Di montare in sul falco, e suggir via: E giunger presto ne l' Egitto spera Senza saputa de la Fata ria; E di far sì, che di crucciosa e sera Divenga a un tratto mansueta e pia: E se ciò non ottiene, farà quello Che detteragli allora il suo cervello.

LXI.

Vanne dunque a la stalla, e queto queto Tira suora il gran salco, e su vi sale: E mille voti al volo suo van dreto, Acciò ritorni in soggia trionsale: Perchè Lirina non tenne segreto Il suo partire, e vuol che si propale Anzi per tutto, e vuol ch'il volgo insano Non si disperi, e cerchi altro sovrano.

# LXII.

Entro Parigi a tutte quante l' ore Da le cittadi e da' regni vicini Compariscon guerrieri di valore; E già sopra de gli anglici confini S'è sparsa voce, e fi fa gran romore Del bandito torneo de' paladini: E de la Scozia il principe guerriero A valicare in Francia fu il primiero.

L XIII.

Quel d'Irlanda non v'era; e d'Inghilterra Venner più duci e più baron' con esti: Ma il non sapersi, s' è prigione od erra Ricciardetto, d'affanno e duolo oppressi Tiene i Franchi e ciascun d'ogni altra terra; Onde le feste e i guochi son dismessi; Ed in lor cambio i popoli divoti Su la salvezza lor fan preghi e voti. LXIV.

Il vecchio intanto sopra il suo sparviero Giunto è di notte a l'orto di Melena; Ed in un antro per grandi ombre nero Lascia il gran falco, e con forte catena Lo lega a un sasso; e poi piano e leggiero Vanne al palagio suo, e vede piena Ogni stanza di giovani e donzelle, E danzar liete in queste stanze e in quelle.

#### LXV.

Ond' egli presto presto si trasmuta E d'abito e di vosto in giovinetto; E va tra gli altri, e gli abbraccia e saluta, E poi domanda di tanto diletto Qual' esfer la cagione si reputa. Prima, la prigionia di Ricciardetto (Gli su risposto): e poi, perchè madonna Stanotte d'un bel giovane vien donna: LXVI.

E va di lui si pazza ed ubbriaca, Che più non pensa a l'altre cose sue: E se talvolta, come suol, s' indraca, E l'aere turba, e i fulmin' cascan giùe; A un solo sguardo suo tanto fi placa, Che di tigre feroce fi fa bue; Ed in vece di grandini oltraggiose Fa cader piogge di giacinti e rose.

LXVII.

Il vecchio lo richiede d'onde sia Il giovinetto; e a lui quegli risponde: Che si trova a l'oscuro tuttavia, E che ognuno di corre si consonde De la sua donna e de la sua pazzia; Che innamorata de le chiome bionde D'un fanciullo straniero, abbia suggito D'avere un re di Libia per marito.

#### LXVIII.

Dopo un lungo viaggio, l'altro giorno A noi comparve sopra un cocchio aurato Tratto da draghi, e seco questo adorno Giovin conduste, e Dornadillo amato Lo chiamava sovente: e l'olmo e l'orne Non così vite stringe, ed abbracciato Non è così da l'edra serpeggiante Acero, o quercia, o muraglia cascante; LXIX.

Com'ella sempre tra le nude braccia Stretto sel tiene, e non lo lascia un'ora. Ma quei poco la cura, e ognor minaccia Del suo palagio d'andarsene fuora: Ma questa sera dentro una cofaccia Tal' acqua spargerà la mia fignora, Che da lui assagiata, immantenente Lo muterà di voglie, e ancor di mente. LXX.

Così disse colui, ed imbrancosse

Poscia con gli altri: ed il vecchio in disparte Si pose, e prestamente ricordosse De la giovin di Scozia, e con qual'arte Tolta ella fu da le marine posse; E che il garzone, a cui tuttor comparte Melena l'amor suo, è quegli appunto, Che per tempesta fu da lei disgiunto:

#### LXXI.

Onde pensa, risolve, e pone in opra Ciò che gli detta il suo saggio configlio. Si parte dunque; e acciò che ben si copra A la vista d'ognuno, in gran di miglio Si muta, e quanto può cerca e s'adopra Interno sempre con l'acuro ciglio Di veder se la Fata ha libri addosso. O chiusi in qualche scrigno, o in qualche sossiono.

E mentre ogni sua tasca egli rifruca,
Nulla ritrova, e quasi si sgomenta:
Poi in questa cosa ed in quest' attra fruca;
Ma sempre vede inaridita e spenta
Ogni sua speme; e dove alquanto luca,
Non rinviene per anco, e si tormenta.
Pur finita la vegsia, e andata a letto
La bella Fata col suo giovinetto;

LXXIII.

Vede che prima di colcarsi in esso,
Leva di sotto al materasso un scrigno,
Dove stava di carte un gran processo,
Di cui lesse un tal poco, e sece un ghigno
Dicendo: a legger non è tempo adesso:
E riposti li scritti ne l'ordigno,
Tutta pregò di Vener graziosa
A seco star la famiglia amorosa.

#### LXXIV.

Il vecchio tace ciò che fer costoro; Ma senza dirlo ciascun ben l'intende: E perchè dopo l'opra ed il lavoro A rinfrancar le forze il sonno scende; Sopor si grave cade su coloro, Che uguali a corpo morto ambi li rende; E in quel mentre dal vecchio vien rapito Lo scrigno, e aperto senza esfer sentito: LX XV.

E vede come quello è il libro mastro,
E che racchiude in se tutto il valore
E il saper di Melena; e prende un nastro
Ch'era nel libro di negro colore;
'Indi lega la Fata, ed uno impiastro
Fa presto presto con un certo umore
Che insegna il libro; ed era in un bicchiero
In quella stanza; e n'unge il cavaliero,

LXXVI.

Che subito si sveglia, e si riveste, E prende in odio lei ch' ancor sornacchia; E le piante al fuggir veloci e preste Muove, e suor del palagio egli s' immacchia. Ma già il vecchio di nuovo egli si veste Di sua figura, e il segue per la macchia, E lo raggiunge: e dove il falco stassi, Movono or lenti or frettolosi passi:

## LXXVII.

E per la strada il vecchio a lui racconta I casi de la sua dolce consorte, Ch' egli già si credeva esser desonta, E starsi de gli Elisi in su le porte Per aspettarlo; ed insieme gli conta Com' egli ha un falco così grande e forte, Che in pochi giorni portati da lui Si troveranno in Francia tutti e dui .

# LXXVIII.

Ciò detto, ne la grotta il vecchio passa, Discioglie il falco, e sopra egli vi sale; Nè Dornadillo in sul terreno lassa, Ma se lo pone in groppa; e quello l'ale Move, e in un tratto gli alberi trapassa. Or che dirà Melena, e quanto e quale Sarà il suo pianto, e i suoi lunghi lamenti, E i pazzi di dolor miseri accenti?

## LXXIX.

Vogliamo aspettar noi ch' ella si deste . Oppure entrar ne la torre incantata, E le voci ascoltar dogliose e meste De l'afflitta Despina sventurata, Che muove le sue piante afflitte e preste Presso a Ricciardo, che pure si ssiata Per gire appresso lei e trattenerla, Che l'ascolta talor, nè può vederla?

#### LXXX.

In quanto a me, se deggio dirla schietta, Melena lascerei nel suo dolore, E lascerei la torre maladetta:
Che l' una e l'altra sono un crepacuore;
E il vecchio aspetterei che vien con fretta
Su la schiena del falco volatore;
E vedrei se ci reca alcun conforto;
E intanto cercherei qualche diporto;
LXXXI.

E giacchè abbiam qui presso un'osteria, Andiam, donżelle e giovani amorosi, A bere un poco, e stiamo in allegria, E lasciamo gli affanni sì nojosi, Che bellezza e salute portan via. Ma ve' come son pronti! eccoci ascosi Tutti ne la taverna. Oh che piacere Egli è vederci a tavola sedere!

LXXXII.

Portami qua, Menghino, un barilozzo Di Faraone, ed un di Lamporecchio, E del Castero ancor n'arteca un pozzo, Ch' egli è per Dio da l'uno e l'altro orecchio. Non portar Chianti, che mi serra il gozzo; Ma di Palaja arrecane un gran secchio: E di Oroppoli poi e Vinacciano Nice abbia sempre un gran sascon per mano.

## LXXXIII.

O buona cosa! ma ne voglio un sorso
Di Roccabruna, ed uno de l'Acciajo,
Se in cantina ce n'hai: deh davvi un corso,
Ofte garbato. Ma già torna, e un pajo
Ha di borracce. Affè m'ha dato un morso
E l'uno e l'altro: ma can di beccajo
E' non son mica: e se follero ancora,
Vo' berne, e poi qual Atteon fi mora.

LXXXIV.

Ma di Collegelato e Serravalle
Non n' hai tu punto? Amici, s'egli accade
Ch'egli ne porti un otro su le spalle,
E' non occorre andar più per le ftrade:
Ch'ogni gran pian ci si farebbe valle.
Ma ancor non vieni a noi? Dimmi a che bade,
Oste poltrone? e tu, Nice, che fai,
Che ad affrettare il tuo pa Iron non vai?

LXXXV.

Oh ben venuto! oh questo, amici, è desso: Vedete come nel bicchier zampilla? Di tu, il rubin non gli si sbianca appresso? Canida illustre, dentro a la tua villa Fa che per me un baril si serbi espresso. E tu, Luisa, un altro me ne spilla Quando torno, e sia sempre a mia richiesta: Che proprio è un vin da rallegrar la testa.

## LXXXVI.

Gnaffe! che belle e nuove fantafi:
Mi giran per lo capo tondo tondo!
Salute a voi, vaghe, leggiadre e pie
Donne, splendore ed allegria del mondo:
Ma non saluto mica le reftie,
E le nimiche del vino giocondo;
Saluti quelle, e teffa lor la lode
Barbuto becco che i tralci fi rode.

## LXXXVII.

Ma mentre che si beve e si divora Saporito prosciutto e mortadella; Dicci, Simona, e trai di petto fuora Qualche leggiadra tua grata novella. Ed ella: ho la memoria traditora; E ad alta voce il suo marito appella, E dice: narra lor quel che successe Jerlakto al nostro dicitor di messe.

# LXXXVIII.

Ed ecco l'oste; e de la mensa piglia Il primo loco per fars sentire, Ed aggruppa sul primo un po' le ciglia, Si gratta il capo, e comincia a tossire, E sputa e si distende ed isbadiglia, Poi dice: un prete da pavoli e lire Faceva da curato, ed al meschino Piacevan troppo le femmine e il vino.

## LXXXIX.

Or s' accese costui suor di misura D'una ragazza, detta la Giannotta, A cui pensava assai più che a la cura; E in fatti ell'era valente e pienotta, E bianca come fresca provatura. L'occhio passito avrebbe un petto a botta, Tanto era vivo; e col capo ricciuto Avrebbe un uomo morto riavuto.

XC.

Talchè pensate voi come il buon prete Ne reltò preso, e come ne fu guafto. Pareva un merlo involto ne la rete, O un pettirofio sul panion rimafto: Non più diceva vesperi e compiere, E il giuro fatto a Dio di viver calto Ripolto avea tra le cose scordate, Scandalezzando tutte le brigate, XCI.

Ma la Giannotta semplicetta molto
De l'amore di lui mai non si addiede;
E per quanto ei con lo scalmato volto
De la siamma del cor facesse fede,
E mostrasse d'avere i bracchi sciolto
Per sua cagion, nè più reggersi in piede;
Credendo ella che amore ciò non sosse,
A pietade per lui mai non si mosse.

Ricciard. Tom. 111.

## XCII.

In questo mentre che il prete sospira, E la Giannotta pensa che rifiati; Ecco un villan che a le sue nozze aspira, Il più ricco di questi vicinati. La chiede al padre: ed ei non si ritira; Anzi qual uomo avvezzo ne' mercati, Glie la dà; perchè donna ed animale D'uopo è spacciare, o ti capitan male.

XCIII.

Il suo nome era Aniello da le Fosse, Grosso di corpo, e di sottil cervello. Nè a lui dispiacque che semplice fosse Quella ragazza: e datole l'anello, Si fattamente e bene il pesco scosse, Che frutto non restò su l'arboscello. Ma in questo mentre tratto a litigare, Gli bisognò suori di casa andare.

XCI V.

Venuto dunque il giorno stabilito, A se la chiama, e le dice: Giannotta, Tardi sarò dal Giudice spedito, E Dio voglia non sia ne la malotta. Ma perche tu ti cavi l'appetito, Tutto ti do, storche la carne cotta. Eccoti grano, vino, e quanto c'ene: Rimanti in pace, e' voglimi del bene-

#### XCV.

La Giannotta rimase come matta Per qualche giorno, e non voleva udire Nè veder chi che fia, neppur la gatta: Ma come per proverbio sogliam dire: Occhio non vede, e cuor non s'arabatta: L'affanno comincioffi a impiccolire; E in pochi giorni d'afflitta ch'ell'era, Ritornò lieta e d'affai buona cera.

#### XCVI.

Don Prisco intanto (che così del prete Il nome egli era perdete non volle L'occasion di far sue voglie liete: Ch'un duro impedimento gli fi tolle, Dico Aniello, più groffo d'un parete. Vanne a lei dunque, e con discorso molle E pieno di dolcezza la consola, Perchè il marito l'ha lasciata sola:

XCVII.

E tornando ogni giorno, alfin s' accorse Ch' ella era pregna; e come trifto egli era; De la fortuna che Amore gli porse, La man diftese ne la capelliera.
E differ oimè, Giannotta, e che t'occorse? Ed ahi! quale io ti vogoio questa sera? Certo che Aniello, il ao dolce marito, Egli è una bestia, o qualch' uomo impazzito.

## X C V I I I.

E la Giannotta a lui: perchè meffere?
Perchè c' ha abbandonata, e s' è partito,
Quando di lui n'avevi più meffiere,
E a cintola dovea starti cucito.
Indi soggiunse: o ve' che bel piacere
Mai sarà il tuo, quando avrai partorito,
Quando prendendo il figliuolino in braccio,
Lo vedrai monco e con mezzo mostaccio.

Io stimo che morrai di crepacuore
In veder che gli manca un labbro e il
E che del ventre gli usciranno suore
Le budelline, e si morrà di stento;
E ciò per colpa del suo genitore.
E la Giannotta a lui: oh Dio! che sento?
E ne' capelli siccate le mani,
Se li strappava tutti a brani a brani.

Allor don Prisco le disse: sorella,
Non ti sciupare, che c'è tempo ancora
Da raggiustailo e far l' opera bella,
Dove da tutti bene si lavora;
Nè ingegno od arte si richiede in quella.
La Giannotta a tal voce si rincora,
E dice: prete, che rimedio è questo?
E se può farsi, sacciamolo presto.

## CI.

Dille don Prisco: dolce figlia mia, Altro ci vuole che biacca e cerotto, Acciò che intero il tuo figliuolo fia. Ma qui de l'ofte il favellar fu rotto, Tante s' udivan voci per la via: Onde ciascono senza fargli motto Lasciò l'ofte, la mensa, e quanto v'era, Per di tal fatto aver contezza vera:

E vedono che sopra lo sparviere Staffi il buon vecchio, e seco ha Riociardetto Con la sua dilettiffina mogliere, Ed un altro leggiadro giovinetto, Ricolmi tutti d' un sommo piacere. Già lungi poco son dal regio tetto; Ed ecco sopra la loggia reale

Posa il piede l'augello, e stringe l'ale.

CIII.

Or chi può dir come s' affolla e corre
Il popol tutto per saper la via
Che il vecchio tenne a cavar fuor di torre
I regi sposi? e chi può dir qual sia
Il gran diletto che in ciascun trascorre?
Già tutto il sior de l'alta baronia
S' è ridotto a palazzo, e Ricciardetto
Ciascun si stringe dolcemente al petto;

#### CIV.

E fi propala che pel di venturo Saran gioftre e tornei e fefte e balli. Già coperto d'arazzi è ciascun muro; E il suono de le trombe e de' timballi Rimbomba allegro per ogni abituro. Danno nitriti i fervidi cavalli; E i cavalleri omai non veggon l'ora D'armarfi, e uscire a la battaglia fuora.

Ricciardo intanto con la sua Despina Gode, e ringrazia Amore ogni momento; E fattala veflire da regina, Sul trono seco s'affide contento: E tutto quanto il popolo l'inchina, E lor pregan di cuor cent'anni e cento; E tante sono le festive voci, Che del Nilo potrian sembrar le foci, CVI.

Felici amanti, a voi di verde persa Torni Imeneo adorno il biondo crine; E fia di dolce umor tutta cospersa Sua bella face, e mai non venga al fine; E l'aspra gelofia per lui dispersa Non mai vi punga con sue fredde spine; E fia di tanto vostro amore e fede Bellissima di prole ampia mercede:

## CVII.

E s'a l'interno guardano i mortali, Spero di trovar grazia appo di voi: Che le voltre fortune e i voltri mali Cantai di genio: e se non colfi poi Nel segno, fu, che le mie forze frali Giunger non ponno a celebrar gli eroi. Ma l'animo gentil sempre pon mente Al buon cuor di chi dà, non al presente.

FINE.

. .

# RIME PIACEVOLI DI NICCOLO FORTIGUERRI, TRAGLIARCADI NIDALMO TISEO.

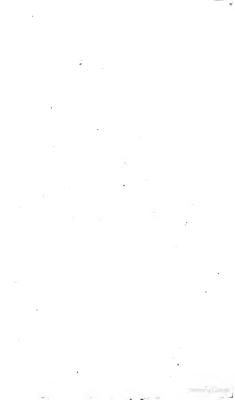

### CAPITOLO PRIMO.

Al fignor Giuseppe d' Andrea Tolomei Pairizio Pistojese, nell' occasione che prese per prima moglie la sig. Guidiccioni di Lucca.

MI dicon, Peppe, che tu prendi moglie : E se ciò fai, fai ben , anzi ti lodo ; Benchè fa meglio assai chi non la toglie. Che moglie altro non vuol dire, che chiodo, Con cui conficchi la tua libertade: Nè a l'avvenir puoi vivere a tuo modo. Ma giacchè tu la pigli, non accade A ciò pensar, nemmeno a gli altri affanni, Che del piacer t'impruneran le strade. E pensa sol che dopo que' lungh' anni Che viver dei, ritornerai ne' figli Vivo sott' altro nome ed altri panni. E mentre campi, avrai chi ti somigli, E chi ti chieda ancor con voce tronca. E penne e libri, e da se se li pigli. E chi, già grande, fuor de la spelonca Cavi la volpe, e quando fugge via, Dei piè la faccia, o de la testa monca.

Che ti somigli ancor ne l'armonia, E ne gli studj più gravi e severi (a) Onde luce al tuo nome ognor si cria. Oh questi, Peppe, son dolci pensieri;

On quetti, Peppe, son dolei penneri;
Siccome avere a mensa, avere a letto
Una sorgente di mille piaceri;

Che, se t'ammali, sovra un sgabelletto Ti fieda appresso, e l'ago oprando e il fuso, Ti dia conforto, se non può diletto:

E ch' ora il polso, ora ti tocchi il muso; Ed il brodo t'arrechi, o il pan grattato, O t'apra l'uovo in sua magion ben chiuso;

E che faccia un visin morto affilato, Se il Fisico in vederti si confonde, E mostra estere in forse del tuo stato;

E che si strappi le sue trecce bionde Per mostrarti l'amor ch' ella ti porta: Oh queste, Peppe, son cose gioconde,

E più dolci del miele e de la torta. Ma ti vuo dire ancora un' altra cosa, Che a tutti i mali può chiuder la porta,

E far la vita tua viepiù gustosa, Ch'esler si possa; ma ci vuole in questo Avere il core e l'anima pastosa.

(a) Il Sig. Giuseppe Tolomei era non solamente Cacciatore, ma ottimo Filosofo insieme, e Matematico. La moglie è vita, o coltello o caprello, Conforme vuoi: se vita; credi a lei, Sebben tu creda il falso manifelto;

Ed abbila per suora de gli Dei, E non capace di farti i bagnuoli, Che t'affodin la tefta ed i capei;

E mangia e bei e sciorina figliuoli:

E se il grano val poco, e il vin fi dona,

Tu quel più mangia, e raffina i lenzuoli.

In somma vivi, Peppe, a la carlona, Se vuoi campar ne l'esercizio strano Di strugger se per sar nuova persona. Ma se ciò tu non fai, tu metti in mano

De la mogliera tua un ferro aguzzo, Da cui fi guardi ogni fedel Cristiano.

E ti sarà di tanta noja e puzzo, O d'un peso si grande e smisurato, Che nemmen la Magella de l'Abruzzo Saralle eguale; e piuttosto al tuo lato

Vorrai aver un aspide, una furia, Una pantera, un canaccio arrabbiato.

Quel sentire ogni po' dirti un' ingiuria, E quel vederle por le man' su' fianchi, E di bestemmie non aver penuria;

E rimbrottarti perchè tu gli manchi In questa e in quella cosa, e che non spendi : Sono pene che fanno i capei bianchi. Però, se tu sei savio e ben l'intendi, Serra gli occhi, Giuseppe, e sta lontano Dal sottigliume, ed a vivere attendi. Perchè un marito che non è a la mano, Aluneno nel paese ove mi trovo.

Almeno nel paese ove mi trovo, E' stimato peggior d' un Luterano.

Se vien di Francia alcun veffito nuovo, Un buon marito lo deve comprare Senza pensarvi, come bere un uovo,

E lo deve a la moglie regalare: Altrimenti sarebbe una cotenna, Un pidocchioso, un uomo fingolare.

E dove è festa, e'l messer si rentenna In lieti balli, la moglie ha da ire, Ma senza te: che saresti un segrenna, Un fistolo da farla intischire,

Un sospettoso, un mastica spavento:
Che il buon marito ha irvi sul finire;
E se non vacci, non è mancamento:

Anzi è stimato l'idea de' mariti In questo nostro secolo d'argento: Che ci son punte d'uomini compiti Che te la meneranno sino in stanza.

Oh bei costumi, oh sacrosanti riti!
Oh che be' modi, oh che gentil creanza!
Oh fortunato in oggi chi s' ammoglia!
Che pensa solo a grattarsi la panza.

Che se gli muove lite, e se lo spoglia De' beni il creditore; ecco repente Chi fa per lui, e le scritture imbroglia. E del decreto il giudice fi pente; E quei che non ha moglie, ed ha ragione, Si gratta il culo, e piange amaramente. Ma ciò s' intende con discrezione: Cioè, che bella la mogliera fia, O sia la mamma de le garbatone ; E che in casa ti porti l'allegria: Che quelle fanno i mariti beati, E fruttan più di qualunque abbadia. Or se fra i trifti, oppur tra i fortunati Esser tu vuoi, a te sta, Peppe, in mano. Sono azzardofi tutti due gli fati. Vi fora il terzo: ma dono sovrano Sarebbe questo; però prega Iddio Che non ti faccia nè facil, nè strano. Se facil sei, reputazione, addio: Se strano, a rivederci amore e pace Con tutto il resto ancora, al parer mio. Però tu scegli quel che più ti piace: Per me sarei, Giuseppe, di parere, Che faccia meno mal chi lor compiace: Perchè la donna non si puote avere, Com' un la vuole; e sono bagattelle

Il dire : io la farò stare a dovere .

E non farammi intrighi e maccatelle;
Perchè elle sono come voglian esse,
E si fa peggio a metterle in rovelle:
Che andranno a' vespri, ed udiranno messe;
E faranno novene, e a la graticcia
Staran col frate piangenti e dimesse;

E poi s'ingolleran qualche salsiccia Fetida, sporca, e piena di magagna, Conforme amore le pugne e le inciccia.

Affe, che s'io 'ncappava in questa ragna, Ci averei fatte d'ogni erba fastella, E mi sarebbe parso una cuccagna,

Ne mi sarei beccato le cervella: In somma sarei stato un buon marito, Facile e largo più d'una pianella:

Che mi ricordo d'un caso seguito
Ad un certo geloso giovinetto,

E di sua bocca l'ho più volte udito. Era costui a bella donna stretto

Con laccio maritale; e per ventura A lasciarla per poco fu costretto.

E perchè in lontananza avea paura
D'alcuna frode, ricorse ad un vecchio,
Acciò volesse tenerla in sua cura.

Sorrise quegli, e l'uno e l'altro orecchio Scosse un tal poco, e lui disse: figliuolo, Più tofto che ciò fare, empire un secchio Io vuo" di pulci, e per l'erboso suolo Lasciarle andare, e su pel mezzo die Raccorle ad una ad una da me solo. Forse non disse ben, forse bugie Saranno queste; ma credimi, Peppe, Son parabole almeno sante e pie. E intorno a ciò, chi più ragionar seppe, Non disse tanto quanto era bisogno. Ma tempo è ormai d'uscir da queste greppe, Da questi gineprai, ov'io m'infogno Senza profitto, e forse ti sgomento, Di miele in vece dandoti cotogno; Però fa conto ch' abbia detto al vento, E stammi allegro, nè andare in cucina A veder far l'intingolo e'l pulmento; Ma mena nel piattello di forcina, E sputa, se talor premi col dente Stecchi, carboni, o gusci di tellina; Nè mai guardare, nè pensare a niente: Che se così farai, ti do parola Che viverai contento lungamente; Ma tristo te, se mai cangiassi scola.

#### CAPITOLO SECONDO.

Al Padre Liborio Venerosi (a) Patrizio Pistano e Pistojese, Signore de Conti di Strida, e Proposito de Rev. Sacerdoti di S. Filippo Neri di Pistoja.

### Critica la Cicisbeatura

Opi, Liborio mio, un caso bello Di cui parte mi rido e parte piagno: Che in somma par traftullo, ed è siagello.

Senza servi l'altr' ier, senza compagno Entrai n' un bel giardino, e così solo M' assis a l' ombra d' un platano magno;

- E leggeva l'affanno e l'aspro duolo
  D' Ecuba, allor che da le sue pupille
  Fu tolta Polificna, e tratta a volo
- Ov' erano raccolte a mille a mille

  Le greche squadre, e fu su l'ara uccisa

  Per placar l'ombra de l'estinto Achille;
- (a) Era questo Sig. Proposito persona assaí dotta e culta. A lui su consideta la ma-gnisca ed illustre Libreria Fabroniana, ereta nell'Oratorio de Filippini di Pistoja dal su Eminentis. Sig. Cardinal Fabroni, Zio del nostro illustre Autore.

Quando a me giunge vaga ed improvvisa: Nobil matrona, e mi saluta a nome, E me la vedo a un tratto al fianco affisa.

Era di bionde e ricciutelle chiome; E mi dice: Nidalmo, onde deriva, Questa tua voglia di star per le tome? Per quel ch'io veggio, ancora non arriva

Per quel ch'io veggio, ancora non arriva Tant'oltre l'età tua, ch'io non comprenda Che la tua pianta è ancor vegeta e viva.

Lascia che a' libri alcun cencioso attenda, O chi già per vecchiezza fia bandito Da lo star nosco, e'l piacer non intenda. E qui con modo gentilesco e ardito Mi toglie il libro, e sessona;

Mi toglie il libro, e festosetta ghigna; Poi ripiglia: conosci mio marito? Sì, le rispondo; e burbera ed arcigna

Egli ha la faccia. Ed ella: erri di molto: Ch' egli è d'una natura assai benigna. Ma ciò, che monta? Allor con serio volto

Soggiungo; io non ho a far nulla con lui .
Ed ella: oh come sei semplice e ftolto!

Voglio dir, non darà noja a noi duì, Quando staremo insieme come s' usa: E qui gittaron suoco gli occhi sui.

Ed io: madonna, allor: vi chieggio scusa, Se non intendo ancor quello che dite. Ed ella: così fa chì mi ricusa. Ma non venni a te mica a muover lite: Se tu mi sprezzi, avronne ben parecchi, A' quai le grazie mie saran gradite. Dunque, ripresi, vuoi ch' io m' apparecchi A menar teco una vita amorosa? Ma che diranno i satrapi ed i vecchi? Diranno che tu fa' una buona cosa. Ch' oggidì fanno tutti, e quelli ancora . . . Conosci tu la Cecia e la Dianora? Una n' ha venti, e l'altra n' ha ventotto : E vanno in busca di fusciarre ancora, E Livia ch' ha il marito così dotto . Ed è d'una prosapia tanto antica, N' ha più di loro: oh passatempo ghiotto! In cui, se punge l'amorosa ortica, Ci è chi la può grattare i giorni interi; E noi la mercè fiam di lor fatica. Oh dolce etade colma di piaceri! Felici noi, che ci fiamo arrivate: Nè c'è più seme de gli anni severi, Quando le donne in lor magion serrare Stavan come colombe in serbatojo A covare e a nutrir l'uova già nate. E se per sorte da qualche avoltojo Eran punto ghermite, con martoro L'uccideva il capresto ed il rasojo.

Oh tristi tempi! oh nostra età de l'oro. Che facciamo ogni cosa, ed i mariti Ne godon come fosse fatta a loro! Anzi gli Adoni nostri enno i graditi! E qui sorrise, e mi prese per mano, E me la strinse con turri i suoi diri . Indi da terra alzoffi, e in volto umano Mi diffe: oggi t'aspetto al mio cafino; E se n'andò via nè presto nè piano. Io lasciai ch' ella andalle a suo cammino : Poi dentro del mio cor piansi e gridai : Oh vergognoso italico destino! Oh non veduta in alcun tempo mai Libertà tanta! Messalina almanco Puttaneggiando si mutava i sai: Ed anelando, e dibattendo il fianco Ne la famosa cella a' servi in braccio, Al suo nome real dava di bianco: E la sua ancella ravvolta in un straccio A se chiamando i giovani, dicea: Oui sta Licisca, e questo è il suo covaccio. Or che direbbe Porzia, che inghiottea. Per eller fida, la brace rovente, Giacchè nè ferro, nè capresto avea? O che direbbe la tanto valente Lucrezia, che s'aperse il nobil core Per mostrar ch' ebbe l' anima innocente ?

Italia, Italia, un di sede d'onore, Or di bordello ampio retaro e scena, Sarà mai che ritorni al tuo splendore? Così tra me dicea; quando ripiena Veggio l'ombrosa strada di madonne, E di turba di giovani serena:

E come quando il mesto Eleisonne Vanno cantando i frati a coppia a coppia Del Vaticano sotto le colonne;

Così n'andava quella lista doppia
Di vaghi e vaghe pressi per mano,
Crescendo suoco a l'amorosa stoppia.

D'antica pianta m'ascofi nel vano: E lì per forza stettimi a vedere Quanto il governo de gli amanti è insano. Qui sentiva ripulse, e la preghiere;

Qui giuramenti di perpenua fede,
Là voci acerbe minacciose e fere.
Altri batreva disdegnoso il piede,
Geloso al sommo, e fi mordeva il dira:
Altri chiedeva al servir suo mercede.
E nefluno di questi era marito,
E nefluna di queste era donzella.

E nessura di queste era donzella.

Oh vita dolce! oh secolo candito!

Per chi moglie non ha la cosa è bella:

Che non gli arreca vergogna nè pena,

E non gl'indura punto le cervella.

Ma la vuol effer pur la brutta scena Ne l'altra vita! e massime in quel giorno Che di Giosafat fia la valle piena; Quando n' andremo a' nostri padri attorno, E crederem che sia Nanni, o Batista; Ed altri troverem per nostro scorno. Che or tale è qua signor, che d'un artista . Sarà figlinolo, o di qualche villano, O di qualche ricchistimo salmista. Così dentro il mio cor diffi pian piano; Indi m'alzai, e curvo tra le piante Da quella tresca men fuggii lontano: E messe del giardin fuora le piante, Tornava a casa mia sopra pensiero, E tutto scolorito nel sembiante; Quand'ecco un uomo vestito di nero, Di molta stima per gli anni e pel senno, E mi chiede del mio star sì severo: Ed io di botto la cagion gli accenno, E incomincio a gridar: secolo infame! E sbatto i piedi, e la testa tentenno; E grido: dunque a foggia di bestiame Si vive in oggi, e nemmeno si bada, Siccome in quello, a razza ed a pelame? E quando questa perigliosa strada Verrà mai chiusa? o sia sbarrata almeno, Onde solo chi vuol c'inciampi o cada?

Il mio duro parlare ei con sereno · Volto ascoltava; onde m'empii n' un tratto Di doppio sdegno, e di stupor non meno; E dissi lui: ti par forse un bel fatto Vedere il mondo in così rea luffuria Dove nuotar, dove affogare affatto? Ed egli a me: tu metterai penuria A gli affanni e a' sospiri, se tu vuoi Pianger tu solo una comune ingiuria. Bisogna, figlio, a dirtela fra noi, Non si pigliar fastidio, e lasciar correre: Che presto muor chi troppo pensa al poi. Lasciale pure sgambettare e scorrere: Tempo verrà che senz' altro riparo A l'uso antico le vedrem ricorrere. Il lusto è peste vera del denaro. E con lusturia povertade ingenera, Ch'è un mal, come t'è noto, al sommo amaro: E tale il crine or s'inzafarda e incenera Con polveri odorose e di gran prezzo, E in aureo cocchio come Dea fi venera. Che tra poco vestita con disprezzo La vederai pestar fango minuto, ... E d'ambra in vece odoracchiar di lezzo. Ma ci vuol flemma: questo mal venuto È da parti lontane; e a poco a poco Ha preso piede, e poi tant' è cresciuto.

Vuoi guarirlo col ferro, ovver col foco! Non è fignolo questo, nè tarolo Che attacchi solo una parte od un loco: Ha preso Italia, come fa il vajolo Un piccolo fanciullo, e l' ha coperta D' ulceri sì, che pare un ulcer solo. Ne ci ha luoghetto, o terra sì deserta, Ove il pubblico amor non fia permesso, E non si dica: io sono de la Berta, Io de la Cecca: anzi il marito istesso Sospira per un' altra con la moglie, E a chieder pace la manda per messo. Ma come cadono e tornan le foglie Su gli alberi; così cadono e tornano I costumi ne gli uomini, e le voglie. Ora per gli altri le mogli s'adornano, E poi sol s'orneranno pe' mariti, E un sol sarà, se molti ora l'infornano. E qui sorrise, e stropicciossi i diti: E perchè il mezzo giorno era arrivato, Mi disse : se tu vuoi ch' io ti conviti A pranzo meco; tienti per chiamato; E andianne, perchè il vecchio ha sempre fretta : Ed avviossi, ed io gli tenni allato: Mi diè del buono; e più d'una fiaschetta Asciugammo parlando; e fu concluso Che il tempo solo metterà l'accetta

A l'arbor guasto di si pessim'uso.

#### CAPITOLO TERZO.

Al medesimo Padre Liborio Venerosi, reprefentandogli in sistema della Corre, dove abreava l' Autore in quel tempo.

Liborio, io ben sapea che trifta cosa
E l'umana grandezza ed ogni fafto,
E che sul nulla egli fi regge e posa:
Ma or che lo veggio, e con le man'lo tafto,
Ti dico che la vita de fignori
Ell'è peggior d'un animal da bafto.
E' non bisogna credere al di fuori,

E non bisogna credere al di suori,
Liborio mio: che svizzeri e cavalli,
E cocchi con intagli e con lavori,
E flauti e trombe e timpani e timballi,

Ed altre cose che rallegran gli occhi, Fan credere a li ftolidi vasfalli, Che quel fignor che va ne gli aurei cocchi, Un Nuno fa trespo, e che non mai

Un Nume sia terreno, e che non mai Breve sospiro da' suoi labbri sbocchi; E che il bel tempo nemico de' guai

'Alberghi seco, e dormano con esso Tutti quei beni che stimano, assai. Ma se alcun poco ti fai lor d'appresso,

Ma se alcun poco ti fai lor d'appresso, E puoi vederli soli in una stanza; Sembrano rei che ascoltin lor processo. Ed è trista così la lor sembianza, E tanto alfanno è ne la lingua loro; Che par di gente uscita di speranza. Io dico il vero, e non incialdo e indoro I bocconcini ad ingannar fanciulli: E' il papato un continuo martoro. E chi lo cerca, san Piero l'annulli; E a chi lo brama, gli posta venire, E tardi morte con sue corna il frulli : Che non si può pensar, non che ridire, Che pena sia'l vedersi ogni momento Ora da questo, ora da quel tradire. Sentirsi a un tratto domandar da cento Un Benefizio, una buona Abbadia; E non poterla dare a suo talento. Anzi talora qualche porcheria, Qualche afinaccio, qualche sudiciume, Per forza estrania te la porta via. E se i disgusti fosser lividume, Avriano i papi la pelle più nera, Che se fosse coperta di bitume. Dopo di loro una misera schiera Ell'è quella de sagri cardinali, Che s' assomiglia molto a la galera. Perchè, o son buoni, oppur sono animali: Se buoni, crepan sotto la fatica. Divenuti facchini universali;

Se tristi son: come fasci d'ortica. Che nessuno li tocca, o lor s' accosta, Nè in ben, nè in male li consulta cica. Onde questo disprezzo a lor più costa Di trecento nerbate in su le schiene A la canaglia su' bagni riposta. Accanto a questi menando catene Vien la caterva de la prelatura, Piena d'ambizion tutte le vene: Che suda, stenta, serve, e non si cura Mangiar bocconi d'aloè grondanti, E far poi sputi di dolce natura, Perchè quel cardinale non lo pianti, Oppur quell'altro non ne parli male In congiunture d'impieghi vacanti. E se talun fra loro alquanto sale, Eccoli tutt' insieme a trarlo a terra, Con un amore da fratel carnale. L' idea di questa scelerata guerra, Io costà vidi in quell' età felice Che laccio di fortuna ancor non serra. Quel dì che di san Marco (a) esser fi dice, Avanti al tempio suo s'alza un' antenna Liscia sì, che par ch' abbia la vernice.

(a) Descrive l'Autore una sesta popolare, che nel di di S. Marco si da per divertimento In cima d'essa, o di ben grossa penna Uccel fi lega, o tenero capretto, Che tutto fi divincola e tentenna.

E questo dar si debbe al giovinetto
Il qual primiero salga in su la cima;
Lo che duro parevami in effetto.

Ma've più s'assottiglia e si sublima La grand' antenna, d'olio e di sapone Er unta: e ciò facca l'opra più grima. Quand'ecco un valeatissimo garzone, Trattessi via le scarpe e le calzette, L'antenna abbraccia, ed a salir si pone:

E allarga le ginocchia, or tienle strette, E su le pianter concave sa forza Tal, che presta vittoria si promette.

Il popolo l'acclama: ed ei rinforza Suo viaggio; ma un altro ecco che sale, L'aggiunge, e seco a venir giù lo sforza.

Ride il teatro, e in tanto su risale Altro garzone senza barba in viso; E va sì presto, come avesse l'ale.

Ma giunto là dov' è di morchia intriso Il duro stollo che di man gli scappa, Si ferma, ed è cagion altrui di riso.

al popolo in Pistoja avanti alla Chiesa dedicata al Signore sotto il titolo di detto Santo.

L' invidia intanto che ciascuno acchiappa Fa ch' altri salga, e lui prenda pe' piedi ; Onde ancor quei nel precipizio incappa. Ciò che allor vidi, ed or forse tu vedi. Qui fassi non il di sol di san Marco. Ma a tutte l'ore ; ed a' miei detti credi. Nè di me parlo: che in mio saltambarco Mi sto raccolto, e vo del finme in riva, Nè per vaghezza d'ingtandir m'imbarco O gente stolta, la qual non arriva A defiar, se non quei beni solo Che a lei suo immaginar falso descriva. E pure il tempo col rapido volo Tutti ne getta nel profondo oblio, D'ond' altri passa ne l'eterno duolo . Io ti giuro, se'l vuoi, Liborio mio, Che se talora lascio in libertade. . O da se ci si pone il mio desio; Ei già non corre per le sagre strade A trionfar sul nobil Campidoglio Cinto d'attorno di guerriere spade s Nè s' invaghisce di supremo soglio Circondato da barbare regine Prive di gloria, e piene ancor d'orgoglio; Ma se ne vien su coteste colline, Lieto assai più che a' lor balli inuocenti Non corrono l'allegre contadine ......

Che dolce cosa ai rai del sol cocenti Staffi a l'ombra d'un cerro e d'un castagno, E veder l'acque del rivo correnti!

E veder l'acque del rivo correnti!

E aver te col buon (a) Peppe per compagno,
Col dotto (δ) Buti in Greco ed in Latino,
Piccol di membra, e nel saper sì magno!

E i duo fratelli (c) Ippoliti, e (d) Franchino, Degno di stare appresso un regio infante Per sua dottrina, e nobil tratto e fino! E ne l'inverno, allor che la soname

Gelida barba batte per gli abeti L' Euro tremendo, e l' Aquilon baccante; Che bella cosa tra brevi pareti Starfi racchiufi ad un cammino intorno, O cicalando, o leggendo poeti!

Ma più non vedrò mai si lieto giorno:

Lo che però mi dà pena leggiera,

Perchè in me stesso quando poi ritotno,

(a) Il fopra lodato Sig. Giuseppe Tolomei . (b) Il Nobil Sig. Dot. Buti versatissimo in dette

Lingue, Professore di belle lettere in Pistoja. (c) I Sigg. Cavalieri Gio: Battista, e Onofrio Ippoliti Patrizj Pistojesi, amicissimi dell' Autore.

(d) Parla del meritifimo Sig Gio: Matia Franchini Taviani Patrizio Piftojefé, amico comune e dell' Autore, e del Corrifpondente. E penso che ogni cosa è passeggiera,

E che in terra non c'è pace, o conforto,

E appena nasce il sol, che vien la sera:

Che del mio nulla nel penfiero assorto,

Come nocchiero affiitto da tempeffa,

Altro non cerco, che salvarmi in porto.

Quefta, Liborio mio, queft' una, quefta

E' la mia mira, ove ogni ben s'aduna.

Del refto, o suoni a morto, o suoni a festa,

In quanto a me sempre sarà tutt' una.

## CAPITOLO QUARTO.

Al medesimo Padre Venerosi, esaminando, e confrontando diversi stati da eleggersi nella vita dell'uomo.

⊿Iborio, il caldo mi rasciuga in modo, Che di grasso che era a' di passati, Oggi mi trovo secco come un chiodo. Da l'inferno cred'io fiano scappati Questi Scirocchi, tanto sono ardenti; E i Tramontani sol siano pe' frati: Che, ancorche involti fra lane roventi, Van su la nona, al meriggio più fitto In busca de le amiche e de' parenti. Oh loro importa poco che a diritto Gli piombi il sole in su la rasa nuca ; Tant' odio an per le lor celle, e despitto. · O buona gente, che sì mal manduca. E succhia vini di diverse botti. E cinge irsuta veste che gli buca; Come tra lor non sono illustri e dotti Uomini, e come non son tutti santi, Se sol per questo infieme son ridotti? Le tempeste e le grandini sonanti Giammai non faun' oltraggio a' lor poderi, Nè an figliolanza da tirare avanti.

Ricciard. Tom. 111.

În soflanza non an cura, o penfieri O sia per la carrozza, o pe' cavalli, O per vestir la ciurma de' staffieri. Dovriano le ginocchia avere i calli, Siccome in altra parte angli le scimie, Per displicenza de' commessi falli : Ma l'oro oggi è falsato da l'alchimie, E pochi sono i buoni; e non son quelti De le prime cocolle, e delle esimie : Onde le nuove piante e nuovi innesti Producono ogni di frutti peggiori; Nè c' è chi al male alcun rimedio appresti. Però ringrazio Iddio che stommi fuori Di queste ragunanze; e se potessi, Vorria levarmi in fin . . . . . . Che trista cosa sono i preti anch' ess; Massime in oggi, che col crin posticcio A esorcizzare i diavol' si son messi. Nè vorrei moglie; perch' è troppo impiccio, . Ancorche ella t' andasse più che bene, Il far vita con chi vive a capriccio. In somma io non vorrei ceppi e catene Di nessuna maniera; ma bisogna Pensare ad altro: ch' altro or mi conviene. E sebbene de l'ambizion la rogna Non mi tormenta; ho guidaleschi molti, Che per guarirli vuolvi altro, che sogna.

Noi altri preti siamo tutti involti Ne l'amor proprio : ond' è ch' ognun s' adora , E tutti i voti a se sono rivolti. E ci piace il bel tempo, e la buon'ora, E si strapazza, e si lascia l'ufizio, E s'apre alcuna volta a più d'un vizio L' uscio de l'orto, e quello de la via: E vassi enormemente al precipizio. Liborio, in fra noi due detto ciò sia: Riescono pur troppo iniquamente . . . . . . fatte per economia . Se oprasse ciaschedun liberamente, Saremmo meno preti, e meno frati, E sarebbimo allora buona gente. Sarebbero ancor meno i maritati, Che mosti da l'amor, non da la dote, Andrian con pace al gran giogo accoppiati. Ma quei vuolsi ammogliar con la nipote, Sol perch' è ricca : e sebben stroppia è tutta ; Mostra per lei, che amor lo punga e arrote: Onde legato a cosaccia si brutta, Semina d'adulterio ogni contrada, Ed ella resta dal dolor distrutta. Ma di coloro che con elmo e spada

Vanno a la guerra, qual è il tuo concetto? Io gli ho per matti da le prime grada. Espor la bionda testa e il giovin petto , A le palle infocate ed a gli strali, Ciò non ti par di gran stoltezza effetto? In somma piene son di mille mali Tutte le strade de la vira umana. Siano chiassetti, o vie ample e reali. Dunque, che si ha da far? Ciò che la rana Configliava una volta a' figli suoi, Che uscir volean de le loro pantana. Figliuoli miei, che vi pensate voi Quinci partendo aver vita tranquilla, La quale non v'affligga e non v'annoi? Oui siam cibo talor d'alcuna anguilla: Ma se ne andrete per li verdi prati, O pe' campi di questa o quella villa; E serpi e falchi e topacci affamati Faran di tutti voi strage sì fera, Che sarete ad un tratto esterminati. A cui il figlio maggior con aspra cera: Madre, rispose; dunque il fango e l' erba Sarà nostra magion' e giorno e sera? Certo sorte migliore a noi fi serba Uscendo fuora: abbiamla avanti a gli occhi; Dunque si lasci questa vita acerba. Ed ella a lui: tu parli come i sciocchi: La Natura ci ha fatti pe' pantani; E ne' pantani anno a stare i ranocchi.

Ciò detto, slargò l'acqua con le mani, Bassò il capo, alzò l'anche, e andonne al fondo, Lasciando ne la riva i figli insani. Così dich'io. Liborio: in quefto mondo Ogni ftato ha i suoi guai; e chi defia, Mutando il suo, trovarne un più giocondo, Cade in una grandiffima pazzia.

# CAPITOLO QUINTO.

Al medesimo Padre Venerosi, biasimando il costume di chi ssima di aver gran senno, e aver dovizia di ciò, che più mendica.

LIborio, en ciance de la gente achea (Ciance però, che fanno scorta al vero A chi oltre la scorza il guardo imprime ) Che un di nascesse (odi vaghezza!) in cielo Desio ne' Numi di girar la terra, E che si travestiffer da mercanti. E quindi, amico, il riso affrena ed odi. Ognun colmò di merci a suo capriccio Sacchi, bisacce, scatolette e sporte: Chi empì la sua del fior de la bellezza: Chi di rimedi, balsami, ed erbaggi Da risaldar ferite, e sanar morbi: Chi de le caste Veneri del dire: E chi de le maniere del far oro: E chi portò gran fascio di segreti Da far ringiovanir grinza vecchiezza: E tal vi fu, che tolto avea di furto A Ganimede, il bel coppier di Giove, Un barilotto di soave ambrofia; Di quella che il buon vecchio di Saturno Si cionca a parte, e poi freddo non teme.

In somma ognuno avea sopra le spalle Il suo fagotto, come in lunga lista Van per la Spagna i Zingari l'estate. Un sol vi fu, che un scatolin di senno Volle portare per sua mercanzia: ( Or vedi, se anco in ciel si piglian granchi!) In così strani arnesi al far de l'alba Tutti per lo sereno aere turchino, Non senza le fischiate de le stelle, Scesero i Dei ne la città d' Atene In giorno di larghissimo mercato. Mercurio in foggia di garzon che grida Merletti Ani e trine di Bruselles, Levatofi alto sopra uno sgabello: Merci, gridava, oltramarine e nuove, E di rare virtudi ed infinite: Ed in un batter d'occhio ecco che tutta La gente corre, e coll'argento in mano Compra, nè prezzo abbassa, ciò che vede. Le donne intorno a la bellezza, e intorno A' sughi d'erbe gli uomini di guerra; A le grazie del dir saggi oratori; Avari a l'oro; ed a' segreti appresso Di giovani tornare i vecchi ranci, Vaghi di comparir su quindici anni, E vendicare i torti e le risate Che a' lor crin' bianchi feau vaghe donzelle

Neniche di vecchiezza. Amico, in somma Nè I. nè O si scrisse così presto, Come smaltite fur tutte le merci De' travestiti Dei, salvo che quella Di lui, che vender senno in cor si mise, Talchè Mercurio a la viltà de' preghi Discese, e pose il prezzo a buon mercato. Infin l'offerse in dono: in dono il senuo Mercurio offerse; e con dispetto ed ira L' offerta udio l' Areopago e il volgo; Onde fuggissi per timor di peggio. Ridi , Liborio? Affè che il più spiantato Negozio in oggi non può farsi in terra. Ciascun fi stima di gran senno, e crede Dovizia aver di ciò ch' ei più mendica: E dà del matto e del melenso altrui. Parla con Decio che ha il robbone in doffo. E sputa tondo, e lisciasi la barba. E ci è chi 'l crede un Salomon: costui Parla d'economia, tal che t'incanta; E getta il suo sì, che ti fa pierade; E quanto prima i creditori acerbi Lo porran ne le stinche. Il grasso Orsatto Sgrida il vicino, perchè lascia spesso Di casa uscir la propria moglie; e dice Che saggia donna deve stare in casa A tessere e filare: e a l'uscio suo

Ci par la perdonanza: a tutte l'ore' Vedi questo partire, ed entrar quello. Nè farsi festa senza sua mogliera. Or questo ti par senno? Errare appunto In ciò che si condanna? Ma de' matti Il numero e la specie enno infinite. Evvi chi pone quattro legni infieme. E fra tuoni e fra grandini e procelle Li gitta in mare per diventar ricco: Altri si espone ai fulmini di Marte Per cercar gloria; altri si fa sua gioja Servire a' gran signori, ancor che veggia Che quasi tutti an core e mente ingrata; Ed altri son, che fanno a le ginocchia Calli più groffi del camelo affai Per parer santi, e non credono in nulla: Ed altri .... ma mutiam ragionamento: Che il biasmo non fu mai cosa gentile. Che fan le nostre Muse? e quelle nostre Veglie innocenti e d'allegrie condite. Ove di Bacco i graziosi spirti Rinfrancano la mente, e danno caccia A le cure nojose? Oh come belle Scendean da l' Apennin co' piè di piuma, Quasi civette, l'Oreadi, o Napee. E tessean balli intorno al mio Laghetto (a)!

(a) Parla del Laghetto manufatto, efiftente

## 362 CAPITOLO V.

E le Najadi anch'esse in mezzo a l'alghe Facean carole, mentre noi su l'erba A pancia a l'aria presso a la ragnaja Cantavam versi nostri, oppur d'altrui, Oh soave memoria, oh di graditi! Oh bel paese! oh dolci colli! In questi Gran superbia, gran fumo, e grande inganno An sede; ma, per Giove, altri si ssiati A cuoprir d'oftro il suo sepolero, ed altri Per porvi usberghi ed involate insegne A le nemiche squadre: io penso appena Fra sì dense caligini a quel giorno Di mano in man ch' io vivo; e il mio trastullo E' il volgere talor le greche carte . E le latine, e le natie toscane, Albergo anch' esse de le sacre Muse, E albergo signoril; non qual gran rege Aver suol per diporto in colle aprico. Stanza pur di delizie e di conforto, Ma in sua cittade: ove in gran trono affiso D'incliti regi gli orator' riceva, E doni lor la pace, o guerra intimi.

nella Villa di delizie dell'Autore, posta nel Contado di Pistoja due miglia suori della Porta a Lucca, luogo detto a Santa Maria Maddalena.

### CAPITOLO SESTO.

Alla Sig. Lifabetta Baldinotti ne Montemagni, in occafione, che il Fratello maggiore di lei, al secolo Sig. Cav. Benedetto Baldinotti Patrizio Pisojese andò a vestire l'abito Cappuccino col nome di Padre Felice da Pistoja.

LAscia, Bettina, incappucciar chi vuolfi: Perchè il cappuccio è un ottimo partito, E mi vo' mat, perchè non me lo tolfi. Quel non pensare a mai farsi un vestito, Nè scarpe, nè calzette, nè calzoni, Nè farsi barba, nè andare pulito, Non pagar cuoco, tavola e pigioni, Ne mai spogliarli, ne vestirli mai. Appunto appunto come i can' barboni, Nipote mia, son cose buone assai: Ma ce ne sono ancor de le migliori, Che mettono la falce a tutti i guai. E quali sono? Tu darai in furori. Se te lo dico : ma tacer non posso: Son de la santa Regola i rigori. Quel non potere gettar gli occhj addosso Al voltro femminil sesso garbato Senza timor d'esser messo in un fosso,

Non toccar carte, ed essere un giurato Nemico del denar fino a la morte: Son tutte cose che lo fan beato. Ma il motivo più chiaro ed il più forte Egli è, nipote mia, quel non potere Esser legato da vostre ritorte. Un viver dolce e pieno di piacere E' quel d'un Cappuccino, in paragone D' un cuor che amore con suo dardo fere. Il Cappuccin mangia le cose buone, Quando egli n'abbia, e con allegro volto Mangia le trifte, e beve del fiascone. E quando un sia in sua celletta accolto, Placido ti ragiona; e in Dio rimesso, Lui del mondo non cale o poco o molto. Ma reo di forca in udir suo processo Non così stassi con la faccia china. Come un amante a la sua donna appresso: Che la bellezza è una crudel reina Che i suoi seguaci fa morir di stento, E te gli affetta a guisa di tonnina; Talchè l' amante pieno di spavento Va per le strade, or come cieco, ed ora Come toro scappato da l'armento; E piange e ride e salta e s'addolora, Nè più conosce madre, nè fratelli. Nè ciò ch' è onesto, e ciò che disonora:

E spesso spesso coi ritti capelli Disperato si scaglia in qualche pozzo; E l'asciugano poscia i Farfarelli; Perchè di se la cruda un qualche tozzo Ha dato a rosicare ad altro dente, Ed ha ripieno del rivale il gozzo. Ora, Bettina, il tuo fratel n'è esente; E quell'ariona di Montepulciano, Dove fa il nettar de l'etrusca gente, Lo ingrassa ognor come un porco di piano, Col far de gli spropoliti ogni giorno, Per dar nel genio del padre Guardiano. Si diverte in quel suo santo soggiorno; Poi tra poco sarà predicatore, Ed andrà sempre per l'Italia attorno. Però, Bettina mia, sta di buon cuore: Che in questo mondo la malinconia Ell'è un veleno troppo traditore, Che in un momento può portarci via.

### CAPITOLO SETTIMO.

Al degnissimo Signor Dottore NN. Buti, in occasione delle Buone feste Natalizie dell' Anno Santo 1725.

Buti, perdona, se in latin non scrivo: Che la fatica mi è venuta a noja Più che al soldato il pacifico olivo. Già dieci lustri ho sopra le cuoja, E del monte vital vo pel pendio A mio mal grado ad incontrare il boja : Se voglio pel cammino esser restio, Il tempo con durissimo slagello Mi sforza ed urta dove non vogl'io. Ne mi val dire: ti ferma, bel bello: Ch'è un vecchio sordo, e tira giù la buffa, E niun gli scappa, ancor che destro e snello. Però come poltron dato a la truffa. Voglio in ozio campar quel che m' avanza, E lasciar fare a' pensier' miei la mussa. Tanto più, Buti mio, ch' evvi un' usanza Oggi nel mondo, e massime qui in Roma, Di rispettare e premiar l'ignoranza: Che a tal, per Dio, porresti tu la soma, Come a giumento da le lunghe orecchia, Che qui di bel color gli orna la chioma

Ma tiri pure, dove vuol, la secchia Il padrone del pozzo: ch' io non bado S'ella va bene o male, o fi smanecchia. Quel ch' io vo' dire, egli è, che sarei rado E quafi solo a scrivere latino, Ancor ch' io scriva com' un di contado;

E suderei per divenir meschino,

E mi farei odiar da le persone Che vogliono allegria, caccia, e buon vino,

E andare a letto a giorno, e su le none Farsi aprir le finestre, e sorbecchiare Di cioccolata un pieno chiccherone,

Poi sdrajass di nuovo, e sornacchiate
Un altro poco, e sare ora di messa:
E il sistol venga a chi vuole studiare.

E quindi infino che il vespro s'appressa, Starsi con questa, o con quella signora Amoreggiando con fronte dimessa;

E sospirando mille volte l'ora, Dir del Petrarca, o dir del Pastor sido Qualche versetto, e dirlo male ancora;

Poi, come passerotti dentro al nido, Pranzar con molti, e affaticare il becco, Fin che non giunga il sole al marin lido. E questi (ond'è che il cervello mi becco)

E quetti (ond'è che il cervello mi becco)

Son quei che per lo più ... ma mutiam corda,

E troviamo argomento un po' più secco.

Sebben la gente in oggi è sì balorda, Che stima pazzo chi non va con loro, E con questa canaglia non s' accorda ... O casto, o santo, o venerando coro De le pierie sorelle, ite pur via: Che per voi è trist' aria fra costoro. Tempo già fu che vostra monarchia Era il Tarpeo, e del bel vostro canto Italia tutta, e tutto il mondo udia: Or se restate, vi porranno accanto A qualche puttanella ficiliana, Senza riguardo alcuno a l' Anno santo. Ma si sa tardi; e presto la campana Suona a san Piero; onde vogl' ire a letto, Dolce conforto de la vita umana: E doman l'altro il santo Pargoletto Pregherò sì per te, sì pel tuo figlio, Sì per colei, ch'è tutto il tuo diletto. Che vi tenga Iontano ogni periglio, E vi dia lume per la strada oscura Di quella vita, onde l'orrendo artiglio Non vi ghermisca de la bestia impura; E vi conceda quello che vi manca, E ve l'accresca ancor senza misura. E se tua cortesia pur non si stanca, Di a Liborio, e a Peppe Tolomei, . Che con la mano destra, e con la manca

Gli ricuopro di ben da capo a pici.
Così secondi dal celeste trono
Il divino Fanciullo i voti mici.
E qui fo fine, e tutto mi ti dono.

Ricciard. Tom. III.

### CAPITOLO OTTAVO.

Al soprammentovato P. Liborio Venerosi, adducendogli alcuni motivi, perchè non veniva egli in quel tempo promosso a fortuna migliore.

Liborio, ognun mi stimola e punzecchia Col dirmi: vedi il tale, e vedi il quale, Che ti va innanzi con gente parecchia? E tu sermo ti stal fatto di sale, Come la donna misera di Lotte, A cui la vista sece tanto male? Or che ti credi tu che a quelle botte Risponda, e a queste acerbe pungiture?

Fo da novizio con le labbra chiorte: Ch' io non vo' dire per quante lordure Van certuni, che avanti ora mi franno. Benchè coperti di belle tinture.

A me non dà, per Dio, veruno affanno, Se i rami de la mia pianta infelice Fanno ombra corta, ed in su mai non vanno:

Che l'esser quercia, od umile mirice, O platano, oppur bussolo siepajo Ne la sacra a Quirino alma pendice, M' importa men, che la morte di Lajo: (a) Che così ballo ballo, non pavento Il znfolar del gelido Rovajo: E dormo e mangio e bevo e sto contento: E co' gomiti sopra la finestra Guardo Fortuna, e il suo pazzo ardimento; E talor prendo in mano una balestra, E la colgo or nel globo, or ne la rota, Or ne la guancia manca, or ne la destra. La corte è un ampio mare, ove si nuota Da tutti noi : e affoganvi parecchi; E non val di molt'anni effer pilota: Che affondanvi i santocchi asciutti e secchi; E quelli ch'anno livida la pelle Vi galleggian sovente come stecchi. Anzi vedrai da turbini e procelle Esfer percossi, e buttati in un scoglio Gli amatori de le arti le più belle: E vedrai anco con maggior cordoglio Certi animali e bestiacce da soma Aver la lor marea queta com'oglio. Ora per questo la mia corta chioma Ho da strappare, e dar ne le stoviglie, E bestemmiare la corte di Roma?

(a) Lajo Re di Tebe padre di Edipo, dal quale non conoscendolo, fu uccifo. Igin. Diod. &c. Chi vuol del fumo, a suo piacer sel piglie, E metta legne fresche sul braciero, E vi stia sopra col naso e le ciglie : Ch' io vo' spirare un libero e leggiero Etere puro, e gire incontro a morte Spogliato affatto d'ogni uman pensiero. Già l' ore de' miei di si fanno corte, E tocco il mezzo del viril settembre, E son del verno vicino a le porte. Mi basta sol che il gelido dicembre Non mi ritrovi in casa senza legna, O per le strade con le ignude membre : Che povertà, per Dio, è cosa indegna, Acerba e dura, e rincrescevol troppo: E trifto chi va sotto la sua insegna. Del resto, se per via incespo e intoppo, Non casco già; e forse fo yiaggio Più ch' altri non si crede così zoppo. Ma ascolta, padre mio, tu, che sei saggio: Se doviam presto tutti venir meno, Che val fortuna, o miseria, od oltraggio? L' invidia, de' viventi ell' è il veleno; E quel de' morti è la dimenticanza; Nè a questi mali si può metter freno. Talchè con ferma e placida sembianza Guardo il presente, e guardo l'avvenire Bene ammantato ne la mia costanza:

È non bado a le ciarle e al pazzo dire Del popolaccio, che nulla penetra, E va sol dove i sensi lo fann'ire; Ma prendo in man la mia diletta cetra, E percuoto Fortuna col mio canto Più che con strale, o con colpo di pietra: E lo suo sdegno me lo tengo a vanto Più che non tenne il giovine Pelide D'aver di sangue colorato il Xanto. Che non fo zuppe, e da me non s'intride Farina di più semi ne la madia, E son nemico de l'oglie putride. Ne perdut' ho la purità d' Arcadia, Nè perderolla: e non m'importa un ette, Se poi ogni cosa a me solo mal vadia. Tempo verrà, e forse a tal si mette, Ch' uscirò suor del bozzolo ancor io, Ne terrò più l' alacce mie ristrette. E certe farfallette che so io, Che an messo piuma per cader più presto, Avranno odio ed invidia al volo mio. Ma non parliam, Liborio, più di questo, E lasciam fare a Dio, che farà bene, Come c'insegna l'esperienza e il testo. Io sto contento, e per entro le vene Il sangue mi saltella, come allora Ch' io rifacevo i regi in su le scene.

# 174 CAPITOLO VIII.

E fludio i greci padri, e fludio ancora Leggi e decreti, e intorno al Ricciardetto Non sempre sempre, ma pur fi lavora; Ed il poema omai quasi è perfetto, Voglio dire finito; e ci son cose, Che i Talmudisti non an detto in Ghetto. Ma mi cadon le ciglia sonnacchiose; Però fo fine, e mi caccio a dormire. Al Buti, al Tolomei saluti a jose,

E a gli altri che gli possano gradire.

### CAPITOLO NONO.

Al medefimo Padre Venerosi, in occasione del caldo massimo, che l'Autore senti in Roma.

Liborio, il Granchio d'ogni parte getta Fiamme sì grandi, che se non rinfresca, Noi diverrem, per Dio, cenere schietta: Che l' arido Leon viepiù de l' esca Tra pochi giorni menerà tal vampa. Che una fornace ne parrà più fresca. Ne la Vergine sia di miglior stampa: Che quando ha preso fuoco una ragazza, Ciò che vienle d'incorno, arde e divampa. Dunque che si ha da far? Elmo e corazza Non ci vuol per far fronte a cotal ofte. La quale ardendo i suoi nemici ammazza. Vin generoso, che di molto coste, Vuolci, ed empirne bocce e cantimplore, E spolparsi pollastre allesse e arroste. Starfi in camicia tutte quante l'ore, Far dormitone lunghe de le miglia, Poi ber sorbetti, ed altre acque d'odore. Quinci la notte, allorchè s'affortiglia L'ariaccia grossa, torbida e infiammata, Che ti soffoga e t'abbronza le ciglia;

Aa 4

Uscir di casa, e fare una sdrajata Su qualche prato ad una fonte appresso Con un' allegra e bella camerata.

E figurando di stare in Permesso, Improvvisar su questo e quel soggetto Con da buon vino, e andar bevendo spesso,

Finchè non s'oda bisbigliar sul tetto La passera, e imbiancarsi in Oriente Il cielo, e gire i pipistrelli a letto:

E poscia alzarsi tutti allegramente, Tornare a casa, e mettersi a dormire, Finchè suonare il mezzo di si sente.

Poi far del bene, se può riuscire, Cioè portarsi a messa in qualche chiesa, Ne la qual tardi assa si possa dire,

E quindi a casa, e bere a la distesa Senza pigliarsi mai noja o pensiero De' tanti guai ond' è l'Italia ossesa.

Quest'è l'alessifarmaco il più vero Per tutti i mali; ed io, Liborio mio, Ne metto ne la zuppa, e nel clistero,

E dentro il fiasco, e mi rimetto in Dio:

E se il caldo m' opprime, io questo ingollo;

E se in pagarmi è il debitar restio,

A questo io do di mano, onde non crollo: E se debbo morir per presti affanni, Vedrò fiaccarsi a l'Anticristo il collo, E le prediche udrò di san Giovanni.

#### CAPITOLO DECIMO.

Al medesimo, lodando la prospera vecchiezza, in cui esso se conservava colla temperanza; e l'invita ad andare alla Villeggiatura, dov essi ha sissao di portarsi.

LIborio, la vecchiezza non è male, Come male non son cavalli, o navi Che ti fanno volare anche senz' ale: E sebben molta età molto n'aggravi, Tutto il peso però non vien da gli anni, Ma da trascorsi giovenili e pravi. Come tignola che consuma i panni, È ver pur troppo, che consuma noi L'età, la quale infin ci trae d'affanni. Ma quei a cui non diè Ciprigna i suoi Gran beveroni, e non pugnar' per lei, Ne sotto il gammaut gridaro: ohi ohi! D' anni settanta, e ancer settantasei Godriano attorno a qualche giovinetta Far da galanti, e far da cicisbei. La bocca, padre mio, e la brachetta Son le forbici strane onde si taglia La vital tela, o si tesse imperfetta.

Ricciard. Tom. III. A a 5

Ma quale è il tefliter che non s'abbaglia In maneggiar quelle tentere fila. Dove ora quella, ora quell'altra incaglia? Ond'è ch' una fi rompe, una fi sfila; E rare quelle son di gran durata:

Che una riusciranne fra soimila.

Io sto ben de la mia, che raddoppia

Io sto ben de la mia, che raddoppiata Ancor non porto, e non mi sembra lisa, E non si strappa per ogni tirata. • E dormo e mangio e crepo da le risa,

É non mi cale un ette de la corte, E s'altri muta in rosso sua divisa.

E se in Filosofia non stessi forte, Sarei persona ancor . . . ma stiamo zitti, E al tristo dir chiudiam tutte le porte. Infra i Sabini poverelli afflitei

Per me più grato del giardin de' Pitti.

E si vive a la buona, anzi a la peggio:

Non si porta collar, nè manichetti, E son le botti un maestoso seggio. Non ci son mute, svimeri, o sterzetti; Ma si cavalca un qualche bel somaro,

O su la schiena di forti muletti. Ma vi è caccia infinita: un centinaro Di tordi a quei boschetti corrisponde Un venti a noftri: o ye paffo disparo! I palombacci a l'invischiate fronde Cadono a terra in folla: e s' hai defire Di lepri e starne, avvien che il luogo abbonde. Or io tra questa gente men vogl'ire, E vivere una volta a modo mio, Col poter fare a min talento, e dire. Ed oh volesse il sempiterno Iddio Che venissi a trovarmi! t' assicuro Che colmeresti tutto il mio desio. Di tua cella l'escir so che t'è duro: Ma quando poi ci troveremo insieme. Che ne sarai contento io sto sicuro. Così s' affligge, si scapiglia e geme Semplicetta fanciulla, che si parte Da la sua casa, e d'ogni cosa teme, Per andare a marito; ma in disparte Quand' ei la mena, e falle il gioco usato, Mostrato da natura, e non da l'arte; Non più si cura di vedersi allato La mamma e il babbo, la sirocchia e il frate;

Non passa il chiaro lume, e mi si cela; Ed io ho le pupille riscaldate, Che non soffrono lume di candela.

Tanto il nuovo piacer si è in lei sissato. Ma si fa tardi, e più per l'invetrate

### CAPITOLO UNDECIMO.

Al medesimo Padre Venerosi, dopo il di lui ritorno da Roma nell' Anno Santo 1725.

Lilborio, che lo strepito e 1 tumulto
Di Roma non percucetti l'orecchia,
Ed a la pace tua non fa più insulto;
Ma licto e solo in qualche catapecchia
Titrovi, e pensi a noi; dimmi, per Dio,
Pazzo non è colui che in corte invecchia?
Egli è per certo; e tale sono anch' io;
Che potrei stare zuppo d'allegrezza
In fra gli amici, ed il buon sangue mio;
E goder quella che qua si disprezza,
Innocenza e candor di fatti e detti,
E giunger queto a l'ultima vecchiezza
Senza pensare a mitere e berretti,
Che tiranneggian questa nostra vita,

Come i fanciulli i miseri uccelletti:

E stare mi potrei con la gradita

Figliolanza di Giove a mio talento.

Con Omero e con Dante fra le dita; E a uscio aperto, e non serrato drento; Come le Muse foller laide putte, E donnacce di putrido argomento. Oh quant'è ben, Liborio, avere asciutte Le labbra in questo caso! che direi Cose per certo scellerate e brutte: E ad alta voce cinque volte e sei -Questo terreno, e quei che lo fan grande, Quanto potessi mai, bestemmierei. Ah ritorni una volta il pan di ghiande, E tornin seco i candidi costumi Che faccian fiepe a l'opere nefande; Onde l'ira del ciel non ci consumi, Come dovrebbe, e come fare' io, Se mi foller soggetti il fuoco e i fiumi. Ma parliam d'altro, e lasciam fare a Dio. Ho dato a la perfine compimento A quel poema del Ricciardo mio (a). Petrosellini mostra stordimento, Non che stupor di lui; ed io sogghigno, Che so qual ebbe strano nascimento: Che poeta non son, nè mai fui digno D' aver corona d'alga, ovver di salcio Nutrito in pantanoso aere maligno,

(a) Parla del Ricciardetto, Poema dell' Autore, che a quell'ora aveva già ultimato.

Non che d'alloro; e l'acqua che dal calcio .

Del Pegaseo usci fuor, non bevvi unquanco;
Sì poco con le Pieridi m'intralcio:

E del gregge poetico nel branco Non mai mi posi; e l'alma Mnemosina, Non so s'ell'abbia il volto bruno o bianco. Nè Delo vidi mai, nè la collina

Dove s'affide il vago biondo Apollo Dolce sonando tutta la mattina.

Ma fia come si vuole, jo non m'estollo Per belle voci; ancor che chi mi loda Appesa tenga un'aurea cetra al collo, E mentre ei canta, per dolor si roda Ambo le mani! Invidia maligna,

E quei ch'ella flagella con sua coda.

Ma pur, se per favore di benigna

Stella, e per favore di benigna

Stella, e per genio di gente cortese;

Che in petto umano qualche volta alligna;

Avverrà che le tante vane imprese

Di Ricciardetto e de' compagni suoi Sian lette con piacere, o pure intese: O mi pongan tra'cigni, o pur tra'buoi, E'm'è tutt' una. Il dar piacere altrui, E in primo luogo a' Saggi pari tuoi,

Senza che punto lagnifi di nui L'oneftà sauta, e far che un velo strano Cuopra Filosofia, e non l'abbui: Questo m'importa. Or levisi la mano, E mutiam talto. Restai sbalordito

In veder morto il Cardinal Decano;

E morto appena, ch'è di mente uscito A tutti : e sol ragionafi del pingue Capitale che a' suoi fu sì gradito. Onde dissi fra me : dunque s' estingue Ogni gran lume e'l vento che lo spegne, Fa che taccian di lui tutte le lingue? E quel dì sol, che le tragiche insegne Morte dispiega intorno a' muri sacri, Ci è chi del morto memoria ritegne? E fia che l'uomo si consumi, e smacri Per viver dopo morte, e da' prim' anni A la trista fatica su consacri? Eh non è tempo più di far lo zanni, Liborio mio; ma tempo è di sfondare Questo pallone gonfiato d'inganni. Tutti doviamo in polvere tornare; E questa gloria, e questo van desio Di lasciare di se voci preclare, Le quai, cadendo noi entro l'oblio, Ci stiano come sugheri d'artorno Per sostenerci a galleggiar sul rio; Ella è saviezza, ch'io non stimo un corno: Anzi è vera pazzia, la qual serpeggia De le bell' arti a gli amatori intorno. Deh, se alcun di ragione in noi lampeggia Vivo splendore, stiamo allegramente,

Fin che la nave a seconda veleggia.

E se il mare si turba di repente, Cerchiam di porto, e di qualche ridollo, O lasciamci portare a la corrente : Che l' uomo saggio sopra del suo dosso . Non deve portar peso che lo sfianchi. Onde dica piangendo: io non lo posso. Che importa che si perpetui o manchi La mia memoria, e che di (a) Ciapo i figli Di me ragionin co capelli bianchi: E che poi morte con gli adunchi artigli, Per questa voglia d'essere immortale, Avanti tempo mi ghermisca e pigli? E tu , Liborio , che stai bene a sale , E distingui le cose, dimmi schietto, Discorro bene, oppur discorro male? Io vedo chiaro ch' uomo onesto e retto. Deve del nome suo tener gran cura, Nè lo bruttar giammai con fatto o detto; Ma non perchè la trista fama oscura La gloria nostra : che ti torno a dire, . Ch' ella è una sciocchissima freddura. Spegner si denno i vani amori e l'ire, E coltivar la pace e l'onestade, Fuggire il vizio, e la virtù seguire,

(a) Il vivente Sig. Nipote dell' Autore,

Non perchè il sappia la furura etade; Ma per l'amor del giusto e de l'onesto, Senza di cui nel contrario si cade.

Ma tal filosofar forse è molefto:

Parliamo d'altro: volentier mi privo
Di ciò che possa altrui esse infesto.

Tu stammi lieto, tranquillo e giulivo,

Ne pensa al nostro Tebro un sol momento,
Il quale or è infermiccio e sì mal vivo,

Che vanne al mare vergognoso e lento, Quasi egli abbia rossor d'esser veduto

Scarseggiar tanto d'onore e d'argento.

O tempaccio, per Dio, becco cornuto!

Ma framo zirri, ed in poltro segreto.

Ma fiiamo zitti, ed in nostro segreto Preghiamo il cielo che ci porga ajuto. Io me ne sto corto di voglie e lieto; E rare volte al giorno di domani

Penso: che nel presente sol m'accheto.

E parmi esser de l'indole de'cani.

Che se gli meni a caccia un giorno intiero, Corron pe'monti, e per gli aperti piani;

E se gli lasci in lor canil quartiero, Stansi a dormire: e così pure io faccio, Che or son di piombo, ed ora son leggiero.

E se fortuna non muta mostaccio, Io ti giuro, Liborio, sopra un Cristo, Che non mi levo più dal mio covaccio.

# 386 CAPITOLO XI.

E se dal papa non sarò provvisto, Sarà poca sventura: che oggigiorno L'uomo d'onore è trastullo del tristo. Oh quanti dentro al bagno di Livorno Starian meglio, che dove ora si stanno Con perpetuo di Roma affanno e scorno! Ma qui m'azzitto, ancorchè mi fa danno Il trattener la bile che gorgoglia . Come nel tino le vinacce fanno. E mi conviene d'un'allegra foglia Coprir miei rami, ancorchè nel midollo Tarlo divoratore ognora accoglia. Così piega giovenco il duro collo A grave aratro; e così morde il freno Destriero audace, e queto fassi e sollo: E così sempre fa chi ne può meno.

FINE.

#### NOTIZIE

D I

# NICCOLO' FORTIGUERRI,

Entiluomo pistojese. Nacque nel 1674. da Jacopo, e da Marta Fabroni. In Pifa ebbe a maestri Giuseppe e Benedetto Averani, Lorenzo Bellini, e Aleffandro Marchetti. Dopo gli studj legali entrò nella luce romana, dove non abbandono mai le muse e i poeti. Fu canonico di fanta Maria Maggiore e di s. Pietro: referendario dell'una e dell' altra Cepnatura : Ponente della Sacra Confulta . e infine Segretario della Congregazione di Pro. paganda. Nella sua villa fra un drappello di giovani amici spunto il primo germe del Ricciardetto. Lo spirito del Pulci, dell' Ariosto, del Berni concorse in lui alla formazione del quarto poema misto, che illustra la nazione italiana. Un romanzo di quattro tomi avria potuto nojare i letterati, ch' entravano nel secolo decimottavo, se la sua lepidezza non avesse riparato a questa prevenzione di disifiima. Mori nel 1735. Alcune altre overe del Fortiguerri si tacciono dopo la maggiore ch'è il Ricciardetto.

Le commedie di Terenzio tradotte in versi italiani. — Due orazioni latine, ana in morae ed ipapa Innocenzo XII., l'altra in occasione di trasserirsi il corpo di s. Leone il Grande. — Orazione italiana in lode della pittura, fullurar, ed architetura. — Ragionamento allegorico intorno all'origine delle cose. — Discorso passorate per la pericolosa infermità, e ricuperata salute del papa Clemente XI. net 1712. — Rispossa in forma di lettera samigliare ad Alfestivo Cario custode d'Arcadia. — Rime inferite fra quelle degli Arcadi nela raccolta dei Gobbi, e altrove. — Copitoli undici piacevoli nell'edizione del Ricciardetto di Livorno.

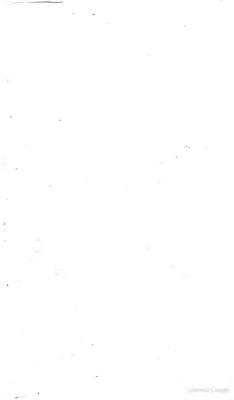





